# **PARNASO**

D E G L'

# ITALIANI VIVENTI

VOLUME XV.

ANGUILLESI



# POESIE

DI

# GIO. DOMENICO ANGUILLESI

PISANO

PISA

DALLA NUOVA TIPOGRAFIA

180



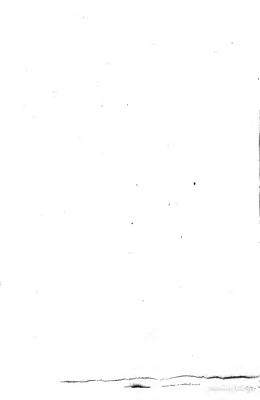

#### L'AMORE A SENTIMENTO

#### AD ERMINIA TINDARIDE

P. A.

Cara a Febo e all'alme Suore,
Saggia Erminia, o tu che sei
Dell'Arcadia il più bel fiore
E l'onor dei colli Ascrei;
Onde avvien che vanità
Tanto in pregio al mondo or sia,
Mentre pien di gravità
Vanta ognun Filosofia?
Onde avvien che oggi noi siamo
Del ridicolo sì schiavi,
Mentre alteri deridiamo
Il ridicolo degli Avi?

Oh d'insana instabil moda Oggidì tristo argomento! Non v'è loco in cui non s'oda Favellar di sentimento! Al di là d'ogni pazienza Ogni sesso ed ogni età Con squisita compiacenza Sol di quel parlando va. Ogni sciocco insulso Autore Echeggiar ne fa le scene, Con perpetuo disonore Della Tosca Melpomene. Oggi il sesso delicato Va imitando in strana guisa Il sermon quintessenziato Di Clarissa e d' Eloisa. Or nel mondo un uom galante,

Che sensibile si appelli, Sempre ha l'alma distillante Dalla cima dei capelli. Ei sa ben che non l'apprezza

La sua Bella che l'ascolta, Se non ha la gentilezza Di svenirsi qualche volta.

Quindi alcun che ha faccia d'etico, D'un color tetro ed orribile, Ti dirà con tuon patetico Ch' egli è tal perchè è sensibile. Forse, Erminia, tu non sai, Mentre pur credi a tai detti, " Che vi son degli altri guai Che producon quegli effetti: E se intanto un buon cristiano Guarda Nice a muso duro, Tosto credesi un villano, O seguace d' Epicuro. Ei del sesso più elegante È l'orrore e lo spavento; Ei divenne in quell'istante Reo di leso sentimento. Dunque fia d'amore oggetto La sottil caricatura D'un lezioso zerbinetto. Che avvilisce la natura? Ah! mi par che il proprio sesso Di ridicolo ricuopra, Se a una donna è sottomesso L'uom che è nato a star di sopra. Poi d'amore i dolci frutti Ei di rado o mai non coglie, E rimane a denti asciutti A odorar le nude foglie. Di Filanto i folli amori, ' Cara Erminia, e chi non sa? Egli amò la bella Dori Primo onor della città. Tanto pianse e sospirò, Che sensibile al suo duolo Della Ninfa il cor toccò E ne óttenne un solo a solo. Ma in bei detti il buon Filanto, In languir (chi'l crederia?) Passò il tempo, e Dori intanto Se n'andò qual era pria. Ah se è ver che sia di questi Sciocchi dogmi la cagione In oblio sepolto resti Il Simposio di Platone. Pera quei che osò primiero Profanar l'italo amore Coll'idee del non sincero

Ginevrino dittatore.

Pera quei che stolto prende In amar norma, e misura Da una moda, onde s'offende La Ragione e la Natura.

Tirsi e Fille ognor saranno D'amistade esempio eletto, Finchè gl'uomini godranno Il piacer d'un dolce affetto.

Ei d'amor tenero e puro Giovinetti si legaro, E Imeneo ch'è altrui sì duro Parve lor soave e caro.

A tal nodo il Cielo arrise, Vissero ambo in fede eguali, Finchè in terra gli divise Il destino dei mortali.

Saggia Erminia, or sai tu come L'alma coppia ognor si amò? Ignorò perfino il nome Di Platone e di Russò.

#### AFILLE

Non è vero, o vaga Fille,
Il mio cor qual sembra a te
D' un bel fuoco alle scintille
Insensibile non è.
Quei soavi amati rai
Volgi a me pietosi, e allor,
Vaga Fille, allor vedrai
Se capace io son d'amor.
Sallo il ciel se a un dolce affetto
Consacrai mia verde età;
Quanto ardor già chiusi in petto
Il mio core, oli dio, lo sa.

Ma fu un volto lusinghiero Che mi fece innamorar, Ma da un libro menzognero (\*) Non appresi a sospirar. Allor fu che prima ardei Di poetico furor, E ben deggio i carmi miei, Più che a Febo al Dio d'amor. Spesso allor de' miei concenti Risuonar l'aura s'udì, E ai miei teneri lamenti Spesso Nice impietosì. Ah se un dì tra i lacci avvolto Vissi anch' io del Nume arcier. Quand' ancor del tuo bel volto M' era incognito il poter, Che sarà se i tuoi bei rai

Volgi a me pietosi? Allor, Vaga Fille, allor vedrai Se capace io son d'amor.

<sup>(&#</sup>x27;) La nouvelle Eloise.

### IL CAPO-D'ANNO

## AFILLE

Già dal Gange, o bella Fille,
Dissipando l'aer bruno
Sorge il Sol coll'anno milleSettecento novantuno.
Quanti oh quanti a te d'intorno,
Fille mia, risuoneranno
Fausti augurj in sì bel giorno
Sacro al nuovo Capo-d'anno!
Ah se ciò ti è pur gradito,
E se avvien che apprezzi e curi
Di noioso antico rito
Figli sol quei vani auguri,

Anche i miei per breve istante Oggi accogli in fronte lieta, E sincero a te davante Soffri un'augure poeta. Dunque a te, leggiadra Fille, Sia cagion di bel contento Ogni dì dell'anno mille-Novantuno e settecento. Morbo reo mai non infesti La tua bella aurea salute, E ozíosa per te resti L'Ippocratica virtute. Ma non resti affatto escluso Qualche mal di fantasia Per dolerti com' è l'uso Di un malor che in te non sia; Che in tal guisa all'assemblea Del Casin non si dirà Che qual femmina plebea Godi eterna sanità. Vestan pur di giorno in giorno Nuove grazie i tuoi sembianti, Onde ognor ti cresca intorno L'ampio stuolo degli amanti.

Ah giammai però non osi Profanar tuo nobil petto, No non turbi i tuoi ripesi Un verace e saldo affetto. Sol d'amor l'ipocrisia In te regni, e trovi fede Nella cieca frenesía D'insensato Ganimede. Sempre immerso in suo letargo Pago ei sia se l'agil occhio Là dell' Arno sovra il margo Volgi a lui dall' arduo cocchio; Da quel cocchio onde gli amanti Signoreggi altera, e dove Ai curiosi circostanti Sembri Giuno a canto a Giove . E se avvien, come pur suole Avvenir, che entro quest'anno Qualche amante a te s'invole Per felice disinganno, Tue virtudi altrui discuopra Finchè a vivere gli resta, E indulgente passi sopra Alle meno eroiche gesta.

Quindi tosto un nuovo emerga Pseud-inglese insulso Adone, Che il suo dir sovente asperga Di squisita adulazione. Egli ammiri ad ogni istante Quella tua vivacità Che uno stoico inelegante Chiamerebbe vanità. Egli sia che alla presenza D'altre Belle e Ganimedi In te lodi all' occorrenza Quello ancor che non possiedi. Sentan pur'entro i lor cori De'tuoi lumi i bei prodigi Mille Eroi víaggiatori Della Senna e del Tamigi. Ed in barbaro Toscano Ti ripetan che non v'è Sotto il cielo oltramontano Bella Ninfa uguale a te. Lieta sia la tua bell'alma Del suo stato trionfale In mirar che a te la palma

Cede ogn'invida rivale.

Tolga il ciel che Lesbia o Nice, Pria di te fastosa goda Il bel vanto d'inventrice Di piacente estrania moda. Tolga il ciel che poscia ad arte Affettando amica foggia Nel teatro a disfidarte Venga infin nella sua loggia. Tolga il ciel che applausi e lodi Osi darle al suo cospetto La progenie alma dei prodi Domator del Re Mosetto (\*). Non ti manchi, oltre l'usato Cicisbeo che aver non sdegni, Un Poeta infatuato Che il tuo nome all'aure insegni. Pur che ognor sfuggendo a tutti Sotto l'ali d'Imeneo. Fuor tu lasci a denti asciutti E il Poeta e il Cicisbeo.

Tutto alfin, vezzosa Fille,
Ciò che brami e brama ognuno
Giunga a te nell'anno milleSettecento novantuno.

E se mai nei di futuri
Qualche giorno sventurato
Non curando i fausti auguri
Ti minaccia avverso fato,
Tutte in me la sorte ria
Sfoghi pur le furie sue...
No; fia meglio, o Fille mia,
Che risparmi tutti e due.

(") Mosetto antico Re di Sardegua assai famoso nella Storia Pisana .

Anguill.

#### A VENERE

## PER MALATTIA DI FILLE

Diva del terzo ciel, gioja e delizia Dei numi e dei mortali, Per cui la stanca umanità men premono D'un aspra vita i mali,

Vaga madre di Amore, e delle Grazie Amabile regina,

Tu cui sua figlia noma e se n'applaude L'azzurra onda marina,

Quel tuo ciglio seren, che dell'oceano L'ire proterve placa, E mite rende il nume inesorabile

Della magione opaca, Volgi dell'Arno in riva, o bella Venere; Qua d'ogni cor la speme, Fille, di te la più sincera immagine

ille, di te la più sincera immagine Da morbo oppressa geme. Qual mai la bella ninfa umor malefico Investe e signoreggia? Come inquieta si contorce ed agita,

Freme, anela, vaneggia!

Non già son questi i tuoi soavi aneliti,

I tuoi dolci deliri,

Na i mati can che imperiore alle esi

Nè i moti son che imperiosa alle agili Fibre irritate ispiri,

Quando talor la tua celeste ambrosia Quaggiù distilla e piove, Quando col tuo gran nume uguali, o Venere,

Rendi i mortali a Giove.

Deh! tu, possente Diva, all' egra Fillide Il tuo favor comparti,

Di te senza l'aita ah! d'Esculapio Tutte son vane l'arti.

Rendi il natío vigor, rendi alla misera La sospirata calma,

Bendi alla mesta Alfea la sua delizia, La pace a più d'un alma.

Se lei non salvi, o Dea, del tuo gran figlio Che fia, del nume arciero,

Che sol per lei dei cor tiranno esercita Il suo possente impero? Vid' io quel Nume al teatral spettacolo Tra 'l dubbio orror notturno Starsi di Fille nella vuota loggia Dolente e taciturno.

Le acute frecce e l'arco inevitabile Al suol giaceano, e intanto

Vuoto ei di cure d'ascoltar degnavasi Di rauca Frine il canto.

Se a tue leggi ribelle ed inflessibile Fillide ritrosetta

Ti offre, o Diva, or l'ire tue deh! cessino, Cessi la tua vendetta.

O se de l'aspra Ninfa il crudo orgoglio Punir tu brami ancora, Pur suo malgrado l'abbandona, o Venere, In braccio a chi l'adora.

Quivi in deliziosa insolit'estasi, Tra i molli amplessi e cari, Ebra alfin del tuo nume, e vinta appellisi E a rispettarti impari.

#### A'MIEI PRIMI VERSI

#### SONETTO

Lavoro informe di mia giovin Clio, Pur vi rileggo alfin con lacrimosa Guancia, o miei carmi, sovra cui già posa La densa nebbia d'un'eterno oblio.

Io vi rileggo, e in voi lo sguardo mio Soffermarsi tranquillo oggi non osa, Che con severa fronte e disdegnosa Guatovvi al nascer vostro il biondo Dio.

Eppur cari, o miei versi, ancor mi siete; Ben'io rammento quali al vostro suono Ore amando passai soavi e liete.

Or da' lacci d' Amor disciolto io sono, Ma questa del mio cor trista quiete Ancor non so se sia gastigo o dono.

#### SONETTO

In aura loggia al paragon di mille Rivali ninfe ad osservarla intese Adorna il crin del cappelletto inglese Veggente appar, ma non ben vista, Fille.

Vago è il mirar come un bel vel, che unille Cupido a quel di moda estranio arnese, Lascia la rosea guancia altrui palese E adombra il folgorar delle pupille.

Tal da nube spuntando orrida ombrosa Cinzia, direi, più lusinghiera appare Mezzo scoperta ancora e mezzo ascosa;

Se non che vaga di scherzar col figlio Parmi veder l'azzurra Dea del mare Con la benda d'amor velata il ciglio.

#### AIMENEO

Dell'obliata cetera Dono d'amor funesto Per te le corde armoniche A ritentar mi appresto, Per te che queste arene Oggi fai liete o Imene. Meco con dolci cantici Fatto per te giocondo, O figlio almo d'Urania, Grato ti applauda il mondo, Che sua mortal natura Per te non sente e dura. Ode tue voci, e rapido Pel liquido elemento Grati consorzi a stringere Va lo squammoso armento; Per te Nettuno altiero Non regna in vuoto impero.

Stassi contento il garrulo Dolce augellin marito Nel caro nido a compiere Il tuo soave rito Finchè per sè non vola La nuda famigliola. Per te da brama ingenita Di voluttà condotte, Sbucando irresistibili Dalle natie lor grotte, Van le feroci belve A popolar le selve. Te con segreto palpito Dalle guardate celle, Santo Imeneo, te chiamano Cupide Verginelle, Cui già s' annida in core, E a te fa cenno, Amore. Ma spesso indarno implorano Il tuo gradito Nume; Tu volgi inesorabile Lungi da lor le piume; O ad esse in sogno vago

Sol t'offri aerea imago.

Ah! dai soggiorni eterei Perchè sì raro scendi? Perchè nel suolo italico Oggi stranier ti rendi, E i doni tuoi fecondi In altro suol diffondi? Ove con rito barbaro T' offre innocente omaggio D' erma contrada inospita Abitator selvaggio, Oggi formar tu godi Dolci spontanei nodi. Forse lasciva inerzia, L'estranie pompe e gli agi Il limitar ti chiudono Dei cittadin palagi, U'con baldanza indegna Si asside il vizio e regna? Degli avi ah! dove andarono L'età felici, o Imene? A gara allor stringeansi Tue facili catene, Nè tra le vuote mura Steril gemea Natura.

Allor conforme genio Spargea di schietta gioja L'inviolati talami: Nè trasparia la noja Sui tranquilli sembianti Dei fidi sposi amanti. Oueta nell'alma ed ilare Allor vedea la madre Scherzar la prole ingenua Col non tradito padre, Baci implorando a gara O cosa altra più cara. Ah! sì beati secoli Che eternitade or serra, Perchè, perchè non riedono A consolar la terra. E a ravvivar la speme D'umanità che geme? Ma che? Qual Coppia or mediti Stringer fra' lacci tuoi?... Vano non è l'augurio; Già ricondur tu vuoi Sulle toscane arene I tuoi bei giorni, o Imene.

#### SONETTO

Tra mille e mille fior su cui grandeggia Sorge dell'Arno in sulla sponda erbosa, Pompa di gajo April, candida rosa Cui l'alba irrora e il venticel vezzeggia.

Qui stassi al dente di villana greggia, Del maggior astro all'igneo reggio ascosa, Che riposando sull'ala amorosa La colomba di Venere l'ombreggia.

Ahimè! che tratto dal soave odore Che molce i sensi e l'altrui brame imita, Folle! rapir tentai l'intatto fiore!

Che una spina ferì la mano ardita, Spina fatal che trapassommi al core Dolente ancor della crudel ferita.

#### SONETTO

Te vidi, o Clori, e quel fatale istante In cui primier ti vidi eterna fia Lagrimevol memoria all'alma mia, Prima cagion di tante angoscie e tante.

Quel tuo sereno angelico sembiante Cupidamente vagheggiando io gía, Furtivo intanto il varco Amor s'apría Per le facili fibre al sen tremante.

Te vidi allor che dal tuo labbro fuori Misto col canto il più soave e raro Uscía quel dolce che più inebria i cori

Come quel dolce, oh Dio, tornomni amaro!... Eppur quel giorno, ah! sì bel giorno, o Clori, Di mie sventure ad onta ancor mi è caro.

#### AD ARGENE

CHE PIANGE ALLA LETTURA DEL CANTO VII.

DELLA GERUSALEMME LIBERATA

#### SONETTO

Tu piagni o Argene! Tu che i miei tormenti A ciglio asciutto rimirasti ognora, Tu che schermisti i miseri lamenti, D'un'infelice che fedel t'adora!

Tu piangi, Argene, ai fortunosi eventi D'Erminia bella che tra i boschi plora! Dunque d'un finto mal pietà tu senti, Non del verace duol che mi divora?

Va' pur superba sull'elisie arene, Ombra del gran Torquato; ali de' tuoi carmi Portento è solo il lagrimar d'Argene.

Di'che il tuo dolce stil tanto potéo; Nè i fermi venti e gli ammolliti marmi Più rammentar s'udrà l'ombra d'Orféo.

#### AL NOME DI \*\*\*

## SONETTO

Nome dell'Idol mio, per cui perdei, Ne già me 'n duol, la libertà del core, Nome diletto che per man d'Amore Scolpito a note eterne in cor mi sei;

Come per me fatal ti fer gli Dei! Spesso con dolce tenero languore Te chiamo, e tutta allor spirante ardore, Tutta è l'animà mia su i labbri miei.

O amabil nome, oggi al mio sen sì caro, Forse in ira ad Amor, da doglia oppresso Fia ch'io ti trovi un di funesto e amaro?

Ah! che solo in pensarlo agghiaccio e tremo! Quel dì, deh, mai non venga, o il giorno istesso Almen sia di mia vita il giorno estremo.

## L'A MODA

O d'ingegni pellegrini
Multiforme e vaga figlia,
O degl'itali zerbini
Nobil cura e meraviglia;
Il cui nume onora e loda
Ogni sesso, ed ogni età,
Che i bei spirti appellan Moda,
E i profani, vanità;!
Tu ben puoi, qualor ti piaccia
Mostra far di tua virtù,
A un'istante cambiar faccia
Alle cose di quaggiù.

Per te sola ascende in pregio Ciò che spiacque in altri dì, Ciò che or piace in vil dispregio Caderà per te così. Sempre fertile in novelle Produzioni originali Mille e mille cose belle A te debbono i mortali. Diè Natura a Lesbia e a Dori Infelice e reo sembiante, Pur dan legge a mille cori Tra'l gentil mondo galante. Sol per te Glicera ad esse Benchè bella invan contrasta, Son di te sacerdotesse Lesbia e Dori, e tanto basta. Non perchè libera e industre Grande è in pace, e grande in guerra, Or tra noi sì chiara e illustre È la triplice Inghilterra;

Non perchè del suo Newtono Va quel suol fastoso e lieto, E del grande per cui sono Nomi eterni Otello e Amleto; Ma perchè ti nacque idea
D'abbigliarti a foggia inglese,
Oggidi, possente Dea,
Parla ognun di quel paese.
Quindi in bella emulazione
Quai Mylord vestir noi vedi,
E l'italiche matrone,
Come l'angliche Myledi.

Del buon gusto a eterno scorno:

Si vedrian senza di te
I Narcisi d'oggigiorno

Fide solo ai lor pastori Non saprian le ninfe zotiche Spaziar ne' bei tesori

Con le viete barule.

Di squisite usanze esotiche.

E nell'italo terreno,
Che inventar mai non osò,
Nomi ignoti ancor sarieno
E lo sciall e il caracò.
Tu così della meschina
Tosca lingua il fondo accresci,
E con merce pellegrina
La nostral confondi e mesci.

Anguill.

Lieta esulti allor che in mezzo Al linguaggio a noi volgare Scivolar senti per vezzo Qualche termin d'oltre mare. Egli è ver ch' ove soggetto Tu non dai di bei sermoni'. Taciturni a lor dispetto Se ne stanno i nostri Adoni. Ma qualora a gran consiglio Lor tu chiami, i giorni interi S'udiran con grave ciglio Contrastar su' tuoi misteri. E con dispute infinite, Come se propizio o avverso Stasse unito a tanta lite Il destin dell'universo, Cercheran di qual bottone Di qual fibbia usar si de'; Ma tu parli; e qual ragione Regger puote incontro a te? Tu favelli; ed ecco a un tratto Da ciascuno avvien che s' oda Esclamar: così va fatto, Vuol così la nuova moda.

Io ben so, Diva possente, Che ribelle al tuo gran nume Qualche spirto miscredente Vilipenderti presume.

E con modi indegni e rei, Con sacrilega baldanza Osa dir che altro non sei

Che sciocchezza e stravaganza.

Ma tu ridi, e ognor l'istessa A tuo senno il tutto reggi, E Sofía, Sofía pur essa Vedi presta alle tue leggi.

Che siccome a tuo diletto
Una coda or cresce, or scema,
Nasce e muore il più protetto
Filosofico sistema.

Così ognun, che te non froda Del tuo amor, dirà che sia Questo il secol della Moda Più che quello di Sossa.

# ACLORI

Che avea lodato alcuni versi dell' Autore

# SONETTO

Non così dolce infra l'erbette e i fiori Scorre placido rio per breve sponda , Non così dolce alla cerulea Dori Lascivo venticello increspa l'onda.

Come il suon di tua lode, o bella Clori,
Dolce è sul labbro tuo che il cor seconda;
O cara lode che di nuovi ardori
E d'insolita gioja il cor m'inonda!

No, non andranne, il so, mia rozza Clio Di fama a delibar piacevol'aura Nei di futuri, e a trionfar d'oblio.

Ma un sol de plausi tuoi si la ristaura, Che nulla, o Clori, invidíar degg io Al gran Cigno d'Armida, o a quel di Laura.

#### PER NOZZE

# SONETTO

Non di funesta ambizion avara Vittime involontarie e sventurate Oggi con marital catena amara Voi strinse aspro tenor di stelle ingrate.

Solo vi è scorta Amor d'Iméne all' ara; Egli asperse di pura voluttate, Sposi felici, al vostro cor prepara In giorni ognor tranquilli ore beate.

Ah! se v'ha pur chi per ragion fallace, O per ignoto agli avi insano rito Celibe sprezzi d'Imeneo la face,

Nel gioir vostro il suo funesto errore Scorga, e del lungo vaneggiar pentito Senta di tarda invidia il tosco al core.

# I · C O S T U M I

DEI

# POLENTOFAGI (\*)

Delle patrie amiche mura
Primo onore, o bella Dori,
O soave e nobil cura
Delle Grazie e degli Amori;
Se è pur ver che grato e dolce
Ti è il bel canto di Talía,,
Se il tuo core alletta e molce
La poetica armonía,
Qui tra i facili ed ameni
Polentofagi cantori
Perchè mai, perchè non vicni,
O gentil, vezzosa Dori?

Forse pria che il bel sereno Giunga a noi de' tuoi bei lumi, Vuoi saper di noi quai sieno E le leggi ed i costumi? Or m'ascolta, e menzognero Se con te narrando io sono, Me con occhio aspro e severo Guarda ognora, e ti perdono. Polentofagi siam detti Con vocabol peregrino Che a giudizio del Porretti Sa del greco e del latino. Non turbarti al nome estrano Che nostral, se il vuoi, diventa; Ei vuol dire in buon toscano " Mangiatori di polenta ". Con tal cibo in riso e in gioco " Noi viviam tranquilli e lieti; Vedi or tu di quanto poco Si contentano i Poeti. Dei pedanti il dotto orgoglio Lungi sta da queste mura; Qua non vanta e scettro e soglio L'accademica impostura.

Non d'altrui regola e norma Aneliam di zelo ardenti A intraprender la riforma Delle cieche umane menti. Del toscan parlar facondo Siamo è ver per genio amanti, Ma ridiam con tutto il mondo Della Crusca e dei Cruscanti. Non l'immenso aereo vano Misurar da noi si vuole, Non osiam sì da lontano Dettar leggi agli astri, al Sole; Noi del ciel le piagge amene Vagheggiamo ignari appieno Che dipenda il nostro bene Da un pianeta più o meno;

Nè cerchiam se Giove o Marte Abitanti alberga e serra; Bastan ben per nostra parte Gli abitanti della terra; Ma crediam coll' Ariosto,

Che la Luna ha un di veduto, Ch' ivi il senno stia riposto Di color che l'han perduto. Se gli erranti, o bella Dori, Senni umani in sè raduna, Quanti oh quanti abitatori Aver dee l'argentea Luna! Forse tal che odi e sonetti Per piacerti accozza in carte, Nei lunari ampi ricetti Tien di sè la miglior parte. Noi lodiam l'arte eccellente Che con utile fatica Ci descrive esattamente Una mosca, una formica; Ma per prava inclinazione Che all'error sempre ne guida, Assai più la descrizione Noi lodiam d'Alcina e Armida.

E lasciamo alla profana Metafisica follia Contrastar se l'alma umana Pensi sempre, e dove stia. Con sofistici argumenti Perchè a lei turbar la pace? Stia con noi, poi siam contenti Che si stia dove le piace. Ai raggiri delle corti
Dian pur leggi i Gazzettieri,
Tengan'essi in man le sorti
Dei Regnanti e degl'Imperi:
Noi col vin che Flora manda
Trangugiando avidi e pronti
La dolcissima viva nda
Caro don dei vicin monti;
E ignorar volendo il fato
Che in futuro Europa attende,
D'Ariosto e di Torquato
Dissenzienti si contende.
Se perviene a noi d'avante,

Arso è tosto e in polve reso, E facciam del libro inetto Sacrifizio al nume offeso.

Se talora in sulle scene
Noi veggiamo in strane forme
Prostituta Melpomène,
Si sbadiglia, oppur si dorme.

Di adular l'arte ignoriamo E di corte il vil frasario, E se pure un vizio abbiamo, Egli è un vizio a quel contrario. · Se di Pindo e di Parnaso Noi calchiamo il giogo alpestro, Se cantiam col petto invaso Da giocondo e facil' estro, Non ne cal che fama apporte Nostro nome ai lidi Eoi, E speriam che dopo morte Non si parli più di noi. Sol dà norma ai nostri affetti Lieto umore e dolce gioja, E lasciamo ai ricchi tetti La pesante e fredda noja. Tra noi pure alberga Amore E vi trova esca e alimento, Ma il ridicolo languore Non proviam del sentimento. Vaga Dori, ah! rendi omai Viepiù lieto il nostro Coro, Vieni, e viva in noi vedrai La felice età dell' oro.

Vieni, e inciso in bianca pietra
Si bel di per noi sarà,
E ogni labbro ed ogni cetra
Più bei modi esprimerà.
Vieni, e immersi in brio giocondo
Rammentar potrem quel di,
Quando a far più bello il mondo
Citerèa dall' onde uscì.

<sup>(\*)</sup> Adunanza di alcuni giovani letterati pisani sotto questo titolo.

### ACLORI

NEL SUO GIORNO NATALIZIO

### SONETTO

In questo di che dai notturni orrori Spuntar s'affretta d'aurea luce adorno, Dal ciel discesa a far tra noi soggiorno Venisti, o bella, o sovrumana Glori.

Nascesti, e a gara i pargoletti Amori Corser festosi alla tua culla intorno; E quindi s'addestrar fin da quel giorno Ad avventar saette a mille cori.

Giorno per me fațal, giorno fecondo D'infinite al mio cor dolcezze e guai, Come ti chiamerò tristo, o giocondo?

Fammi, o Clori, penar quanto pur sai,

Ma quel di che di te fe'ricco il mondo
Tristo nol chiamerò, tristo non mai.

#### AL CANARINO DI NICE

### SONETTO

Carrulo passerin, che avvinto in questi Tenaci nodi con dolor ti miri, Ed inquieto ognor piangi e sospiri La cara libertà che un di perdesti;

Ah! se sapessi mai qual man t'arresti; Qual' è quel seno in cui talor t'aggiri; Cesserebbero forse i tuoi martiri; Forse il natio vagar disprezzeresti.

La sorte tua non desta in me pietade,
Anzi invidia mi fa; sorte infelice
Qual sembra a te, perchè su me non cade?

Tu sdegni, to bramo ognor viver con Nice;

Tu felice saresti in libertade,

## SONETTO

Morto è di Fille il padre; ed ecco intante S'offre tragica scena ai sensi miei; Miro il cadaver freddo, e un flebil canto Confuso ascolto in dolorosi omei.

Dolente in atto al gran ferètro accanto Stassi il mio ben, che in appressarmi a lei Fiso mi guata, indi sgorgando in pianto, Filen, mi dice, il, genitor, perdei l

Morte che in volto baldanzosa siedi ...

Ad uom già avverso al fervido amor mio,
E da me lode al reo tuo colpo chiedi,

Non creden no clie il mio destin rimanga co o I Per te più dieto; abliperchè pianga anch'io Basta, co crudel, cheila mia Fille manga! I

## SONETTO

Appena uscía da rei tuoi lacci fuore Gia per lunga prigion debile e stanco, Ne s'accorgea non ben sicuro e franco Di sua nascente libertade il core,

Quando da nuovo e più cocente ardore
Tutto avvampar mi sento il lato manco!
Amor, che vuoi da me? forse non anco
Pago sei del mio mal, tiranno Amore?

Tu sei che a un biondo crine; ai bruni rai,
Di una voce gentile al dolce suono,
A straniera beltà servo mi fai.

Per te di nuovo ancor misero io sono; Ah! se in pace lasciarmi, o Amor, non sai, Fa'che mi ami il mio Bene, e ti perdono.

# IL SOSPIRO

Sospir dolente, figlio Del grave affanno mio, Che a forza uscisti, oh Dio! Dall' infiammato cor, Varca leggier le placide Amiche ombre notturne Sull' ali taciturne Che presteratti Amor. Vanne; le mura lasciati Della cittade a tergo; Vola all'amico albergo Che ignoto a te non è. Ivi è la bella Fillide Cagion del mio martiro; Sorprendila, o sospiro, E parlale di me. Anguill.

Ivi su coltri morbide, Riposo al corpo stanco, Il bel virgineo fianco Tranquilla adagierà; E forse in grembo a placida Dolcissima quíete Coll'ali asperse in Lete Morfeo l'adombrerà. Tu col soave anelito, Col lento suo respiro Ti mesci, o mio sospiro, E scendi a Fille in sen; E in fioco accento e flebile Parlando al cor di lei, Di' che un sospir tu sei Del misero Filen. Dille che in cruda angoscia Lungi da lei mi moro; Di'che lei sola adoro, Ma pace, oh Dio! non ho. Che irrequieto palpito

Nel petto ognor mi sento; Se gioja, s'è tormento, Speme, o timor non sò. Ah! se di me l'imagine Nel queto suo riposo Un sogno avventuroso Offrisse al tuo pensier; Se assorta in languid' estasi Fille veder ti sembra, Se scorgi in quelle membra L'ebbrezza del piacer, Se in rotti accenti e rapidi Nel dilettoso oblío Talvolta il nome mio Tu l'odi proferir, No, non destarla; posati Sul roseo labbro, e taci, Tu,i caldi informi baci Prendine, o mio sospir. Prendili, e torna celere Pel noto aereo varco, A me ten' riedi carco Del prezioso don. O me beato! o amabile Sospiro avventuroso!... Tanto sperar non oso Troppo infelice io son.

Ah! se nel sogno all' emulo
Rival l'ingrata Fille...
No, la riscuoti, e dille...
Ahimè! che dir puoi tu?
Fuggi, o sospir, dileguati
Allor per l'aer nero,
E infausto messaggero
Qua non tornar mai più.

and the second second

A District Control of Control Report Consequences Control of

#### ACLORI

Tu nol credi, o bella Clori, Ma s'io t'amo il sa quest'alma, Che la dolce usata calma ... Nel tuo volto omai perdè. Te fra mille e mille cure Nel mio spirto ognor ritrovo; Che sarà questo ch' io provo, Clori mia, se amor non è? Se talora a sonno lieve Stanco alfine io m'abbandono Te pur veggo, a te ragiono, Ne' miei sogni io son con te. Il primier de' miei pensieri Poscia è tuo qualor mi desto; Dimmi, oh Dio! che fia mai questo, Clori mia, se amor non è?

Trista ogni ora e fosco il giorno
Parmi allor che non ti miro,
Inquieto ognor sospiro,
Io medesmo incresco a me.
Lieto il cor mi balza in petto
Se presente a te son'io;
Che sarà, bell'idol mio,
Questo mai, se amor non è?
Ch'io mi strugga a'tuoi bei rai
Se non credi, e che ti adori,
Tu mi rendi, ingrata Clori,
Troppo barbara mercè.
Tu pur odi i miei sospiri,
I miei sguardi ognor tu vedi...
Non sarà, se tu nol credi,

Ma che fia, se amor non è?

## L'AMORE DEI POETI

A D

# ARSINDO ELÈO P. A.

Dunque è ver, diletto Arsindo, Che d'amor tra le catene
Te cultor del Dio di Pindo
Strinse già la hionda Argene?
Infelice! ah tu non sai
Come amor l'alme inquieta!
I suoi lacci, oh quanto mai
Son fatali ad un Poeta!
Io ben sollo, io che già fuore
Del periglio ov' or tu sei,
Mi rammento con orrore
De' passati affanni miei.

Come quei che uscito a stento D' ampio mar dall' onda irata Pieno ancor del suo spavento Si rivolge all'onda, e guata. Deh! se ognor ti ferva in seno Facil'estro, amico Arsindo; Sè propizie ognor ti sieno L'alme Vergini di Pindo; Fuggi Amor, se trar non vuoi Vita ognor trista inquíeta; Fuggi Amore, i lacci suoi Son fatali ad un poeta. Forse egli è di crudo fato Immutabile tenore, Che ogni vate sventurato Esser debba nell'amore. Vedi là sull'ardua vetta Di solingo ispido sasso Lei che chiede al ciel vendetta, Poi precipitasi a basso? Saffo ell' è; se dotta e bella Fortunata un di si vide, Or la misera donzella Per amor se stessa uccide.

Ben fu Amor che ingrato ingiusto Dell' Eusin sul lito alpestro Relegò nei di d'Augusto De'suoi dogmi il gran maestro. Già d'invidia il fiel maligno Di rea critica condenso Dell'Italia al più gran cigno Nò, non tolse il senno immenso; Ei fu amor; dello spietato Suo poter far prova ei volle, E Torquato, il gran Torquato Ecco, ahimè, stupido e folle. Non curar l'aura fallace D'un favor che lieve passa, Che del cor la cara pace Pria t'invola e poi ti lassa. So che Argene allor che il vuoi Lieta ascolta i tuoi bei modi, Ma chi sa? nei carmi tuoi Ama sol le proprie lodi. Ben potea con gli aurei carmi Il divin cantor di Laura

Far pietade ai tronchi, ai marmi, Alle fere, all'onde, all'aura.

Ma pietade invan chiedea Alla ninfa; in rotti accenti L'Eco intanto ripetea I dolcissimi lamenti. Essa poi che al ciel sen'gío, All'amante per mercede Picciol' esca a gran desío Sol la mano in segno diede. E sperar ti giova intanto D'ottener d'Argene il core Sol perchè di un dolce canto Ti fer don l' Aonie Suore? Sono i carmi per le Belle, Credi, amico, al vento spersi; Che sospirasi da quelle Altro bel che quel dei versi. Là sul margin del Peneo Vaga ninfa a Febo apparse, La sua pace egli perdeo E per lei d'amor tutt'arse. Coi più dolci accenti e grati Chiese invan da lei mercede, Che sprezzando il Dio dei vati Volse Dafne in fuga il piede.

Il gran nume di Permesso Ecco allor di riva in riva Forsennato correr presso Alla bella fuggitiva.

Ma che pro? D'umano aspetto Essa avvien che pria si spoglie, Che appagar con pari affetto Di quel Dio le calde voglie.

Non così le forme prese Danae bella d'un'alloro Quando Giove a lei discese Trasformato in pioggia d'oro.

Ferrea torre ed arduo tetto Così vinse il gran Tonante; Vinto avrebbe in tale aspetto Una torre d'adamante.

### ALLA TEMPESTA

Gran Dea, che assisa in ferreo Caliginoso plaustro, Tratta da infaticabile Foga di torbid'austro, Scorrendo vai pei liquidi Immensi aerei campi E in maestà terribile Bisplendi in mezzo ai lampi, Quanto mi è grato il torbido Tuo minaccioso viso! Te sola oggi propizia Ai voti miei ravviso. Non, se ritorta folgore Che al fianco ognor t'alberga Stridendo all' atre nuvole Squarcia le immense terga;

Non, se disciolta in grandine Tu ne flagelli il lito, O fremi in mar con orrido Assordator muggito; Non, se ai cultor malefica Tornando al suolo in grembo Sferzi la bionda Cerere Con ruinoso nembo, Non temo; io lieto ed ilare T'offro canori accenti Mentre ingíeto palpita Il resto dei viventi. Ah! senza te Licoride Lungi di qua sen'gía, D'ogni pastor Licoride Soave cura e mia! Se non temea la barbara Il tuo poter sovrano, Ahi! le mie triste lagrime Sariano sparse invano. Dunque, o gran Dea de turbini, Grato a' tuoi doni appieno, Nero agnellin consacrati Il pastorel Fileno.

#### LAVIOLA

Perchè stai così negletta Tra la fresca erba novella, Mammoletta verginella, Dall'amabile pallor? Vago amor di primavera, O vezzosa mammoletta Leva pur superba e altera Dall'erbetta - il capo fuor. Non sai tu che dolce oggetto Sei di tenero desire All' amabil Devonshire D' Albíon pompa ed amor? Tu, bel fior, sei caro a lei Più che rosa porporina; Mammoletta, ah! dunque sei La regina - d'ogni fior.

Dunque ognora a te d'intorno Lieve lieve aura s'aggiri, Sovra te Favonio spiri Soavissimo tepor.

Quando il suol di luce inonda Febo a te non rechi oltraggio, Te ripari o ramo o fronda Dal suo raggio - infiammator. Di campestre avido armento Duro piè non ti calpesti, Te col vomer non infesti Dispietato agricoltor.

Tua fragranza ah! cela intanto Finchè stai tra i dumi e l'erba, E a colei che ti ama tanto Tutto serba - il grato odor. Che tra poco al suo bel seno . Passerai da questo lido, A quel sen soave nido Delle grazie e degli amor. O felice agli occhi miei Mammoletta pellegrina! Allor sì dirò che sei

#### AFILLE

Lascia, adorata Fille, Di stimolarmi al canto Or che di doglia e pianto Si pasce il mio pensier. Come da te lontano, Come troyar gli accenti? Lasciami ai miei tormenti Lasciami, oh Dio! tacer. Poichè la sorte rea Togliendomi la pace Da te, mia bella face, Crudel mi separò, Langue restia la musa, Roca la cetra geme, E con la gioja insieme L'estro mi abbandonò.

Nò, non sperar giammaí, Fillide, i versi miei Finchè lontana sei, Finchè non torno a te. Ove il diletto alberga Le Muse han sol ricetto, Nè v'è per me diletto Ove il mio ben non è. Oua dove or me condanna Empio destin crudele È d'esserti fedele L'unico mio gioir. Cupo il silenzio regna Alla mestizia accanto, Ed importuno è il canto Tra'l lutto e tra i sospir. Forse in tacermi offendo I puri affetti miei? Forse tuttor non sei L'arbitra del mio cor? Vietar le usate rime Ben può la doglia amara, Ma la mia fiamma, o cara, Render non può minor. Anguill.

Mesta dall'alba a sera Pel duol che la tormenta, Ognor di te rammenta Quest'anima fedel . Ah! se un momento solo Fille obliar poss' io, Piombi sul capo mio Un fulmiue del ciel. Tu pur deh! mi ama, o Fille; Questo da te sol bramo, E se costante io t'amo, Ti basti, oh Dio! così. Più non cercar miei carmi, Lascia ch' io taccia intanto, Finchè non giunga al canto Un più propizio dì.

# LA LUCCIOLA

Già la notte umida ombrosa Stese avea le nere piume, E ozioso il Dio del lume Riposava in grembo al mar. Fra gli estivi ardor sen gia Là d'Alfeo sul lido ameno L'agitato aer sereno Clori bella a respirar. Con più dolce mormorío Seguían l'onde il lor sentiero, Susurrar più lusinghiero Zeffiretto allor s'udì. E godeano a lei d'intorno Lucciolette a mille a mille Colle tremule scintille D'eternare a Clori il dì.

68 Quando più d'ogn' altra audace O al destino più diletta Una vaga luccioletta Nel bel seno le volò. Bel vederlo ad ora ad ora Scintillar quel bianco seno! Sogguatollo il buon Fileno, Sen compiacque, e sospirò. Luccioletta, ei disse, oh quanto Sei felice agli occhi miei! Come lieto cangerei

La mia sorte ogg'io con te! Essa intanto spazíando Gía d'Amor nel più bel regno; N'ebbe Arsindo invidia e sdegno

E dal sen fuggir la fè. Che facesti, Arsindo mio? Qual ti attende alta vendetta! Quella vaga Luccioletta Era forse il Dio d'amor ..

Era Amor che pur godea Di quel bel che appar di fuori, Poichè invan nel sen di Clori Penetrar tentò finor.

Era Amor, che insidíoso
Forse almen poteale in petto
Ispirar se non d'affetto
Qualche stilla di pietà.
Tu il fugasti, Arsindo, e in ira
A quel Dio tu certo sei.
Ah! chi sa, vicino a Lei
Se mai più ritornerà!

Alla dolce ara d'Imene Te previene Ansioso il caro amante; Vieni, o belta, a consolarlo A hearlo Col seren del tuo sembiante. Vieni sì . . . ma qual per l'onde Si diffonde Indistinto mormorio? Ah! lo so; tra lieto e mesto L'Arno è questo, Che a te chiede un dolce addio. Ei quel dì, che più giocondo Fessi il mondo De'tuoi lumi al nuovo raggio, Alle grazie tue nascenti Innocenti Fausto rese il primo omaggio. Sempre cara a lui crescesti; Gli paresti In tua fresca etade acerba Rigogliosa mammoletta Che soletta Spunta fuor tra i dumi e l'erba. Ma nel turgido tuo seno
Poichè appieno
Apparir sett'anni e sette,
E imparò quel lusinghiero
Occhio nero
A vibrar le sue saette,
Gli sembrasti maestosa

Vaga rosa, Ond' è lieto April che torna; Desta invidia in ogni core Quel pastore

Che la coglie, e il crin se n'orna.

Forse amante ei ti divenne,

Ma ritenne
La sua fiamma in sen racchiusa,
Che trovar ebbe timore
Il tuo core
Come quello d'Aretusa.

Or giulivo egli t'applaude, E dà laude Al bel nodo a cui t'esponi, Pur tra sè mesto sospira Poichè mira

Che tu parti e l'abbandoni.

E con roco mormorío Un' addio Dal tuo labbro almen richiede. Ma non più; t'affretta, o cara, Che sull'ara

Ardon già le sacre tede. Non t'offendano di tanti \*

Circostanti Le ansíose avide occhiate; Questo è un tacito tributo

Ben dovuto Al fulgor di tua beltate. Senti, senti ogni pastore

Con stupore Va gridando: oh com'è bella! Ve'l' invidia che serpeggia E rosseggia Sulla guancia a ogni donzella.

Non curar, ma guarda e passa, E le lassa Al geloso pensier loro; Fausto Amor tuoi vezzi ammiri, E s'aggiri

Sovra te coll'ali d'oro.

Già del Zambra in sulla sponda, Che gioconda Nuova patria a te diventa, La Palladia arbor di pace Più ferace Le sue pompe intorno ostenta. Quelle-valli e i vicin monti Che le fronti Ver le nubi ergon fastose Sacri a Pallade già sono Che il suo trono Splendidissimo vi pose. Ma poichè co' tuoi bei rai Renderai Più beata quella riva, Scenderavvi ancor sovente Su lucente . Cocchio d'òr la Cipria Diva. E con essa gli Amoretti Pargoletti E le Grazie seducenti, E i vivaci Desideri E i sinceri Vezzi teneri e innocenti.

O felice, o al ciel diletta Angioletta Di costumi e di vaghezza! Sei pur giunta a piè dell' ara; Ti prepara A un torrente di dolcezza. Odo il si pronto e focoso Dello Sposo Che la man t'afferra e stringe, Odo il tuo che lento lento Quasi a stento Sul bel labbro il cor sospinge . Vanne omai, che già compito È il bel rito, Vanne al talamo felice. Alle Aonidi Sorelle Verginelle Spinger oltra il piè non lice.

# IL RITRATTO

Cinta ognor da mille e mille
Caldi amanti Amor vedea
La gentil vezzosa Fille,
Vaga ninfa, onor d'Alfea.
Ogni cor per lei sentiva,
Per lei sola acuto strale,
Essa intanto altera e schiva
Fea beato un sol mortale.
Della turba afflitta e grama
L'aspro fato doloroso
Toccò Amor; che a chi ben ama
Tosto o tardi è Amor pietoso.

E si dolse che natura
D'un lavoro, così bello
Dato avea con troppa usura
Ai mortali un sol modello.

« Quanto avara in tue bell'opre,

« O Natura, ognor tu sei,

« Mentre ricca ognun ti scuopre

« Nei prodotti ingrati e rei! « Tanto error che mille espose

« Alme amanti a duol sì rio,

« O gran madre delle cose,

« Emendar saprò ben'io.

« Se formando un vago oggetto

« Tu volesti unico farlo, « Io tel giuro, a tuo dispetto,

« lo saprò moltiplicarlo:

Disse Amore; e in vago giro
Disegnò Fille immortale
Sovra batavo papiro
Colla punta d'uno strale.
Indi a giovane pittore
Della patria onore e speme
Ratto il vol drizzando Amore,
Vieni, disse, opriamo insieme.

Scegli, Arsindo, i tuoi pastelli, Siedi all' opra agile e destro, Prendi or questi, or prendi quelli, Non temer, son tuo maestro. Ei s'accinge all' alta impresa, Come quei che sull' Idaspe Pinse un dì coll'alma accesa La bellissima Campaspe. Già la fronte appar di neve,

E i finissimi capelli, Che l'adombran lieve lieve Nereggianti e ricciutelli. Da cerulea fascia adorno

È il bel crin sul manco lato, Par che scherzi a lui d'intorno Zeffiretto innamorato.

Ecco il fulgid'occhio nero, Il vivace e roseo labro, E la guancia ove sincero Siede il minio ed il cinabro. Ecco il bel collo tornito

Da cui pende un nero nastro, Ecco il saldo bipartito Colmo petto d'alabastro.

Ecco alfin l'imago intera Di colei che in sen di mille Guerra muove, ecco l'altera La gentil vezzosa Fille. Già compiuta l'opra mira, Pur contento Amor non è; Ei s'accorge, e se n'adira, Che le manca un non so che. Ah! quel fuoco onde tu scocchi Lampi e strali ad ogni tratto, Ah! l'ardor de' tuoi begli occlii Manca, o Fille, al tuo ritratto. Così allor che argenteo velo Ha di Cintia il raggio assorto, Noi veggiam Cintia nel cielo, Ma il suo volto è freddo e smorto. Il difetto Amor distinse, E il lavoro in man ripreso, Tosto a infondervi s'accinse De'tuoi lumi un raggio acceso: Ma in vibrarlo, ahi! sventurato! Colse il misero pittore, Che in quel punto penetrato Sel sentì nel mezzo al core.

Ogni fibra allor gl'invase
Fiamma rapida e leggiera;
Il ritratto ahimè! rimase
Muto esanime qual era.
Fremè irato, e in preda all'ali
Diessi tosto il Nume instabile;
E tu, Fille, infra i mortali
Rimanesti inimitabile.

# IN MORTE

DΙ

# UN PAPPAGALLO

Tratto dall' Indico terren natío
Della vezzosa gentil Licoride
L'augello amabile dunque morío?
Di labbro tenero pietoso voto
Dunque non valse più mite a rendere
L'inesorabile severa Cloto?
Sciogli la funebre cupa armonía
Trista compagna di nenie flebili,
Del pianto figlia mesta Elegia.
Tu dall' Elisie sacre pendici,
O buon Catullo, dove si aggirano
Care ad Apolline l'ombre felici,
Anguill.

6

La molle ispirami tua Musa, quella Per cui sì chiaro risuona il passero, Cura e delizia della tua bella. Ahi cruda perdita! Dai liti eói Del vago augello, che or giace esanime, Dono più pobile non giunse a noi. Era di lucida piuma coperto, Da cui tra vaghi color vedeasi Il verde emergère color più certo. Tal se di Zeffiro al molle fiato Lussureggianti l'erbette ondeggiano, Pel verde vario più bello è il prato. Fatto li aveano dono gli Dei D'un'alma grata; Licori amayalo, Ed ei pur tenero amaya Lei. Quando appressarseli ei la vedea L'adunco rostro lieto e festevole, E le ali tremule forte battea. Talor con garrula voce spedita, Di mille amanti sul noto esempio, Cara, diceale, mio ben, mia vita. Talor con semplice loquacità A lei parrava le più scherzevoli Leggiadre istorie della città.

Lieto mostravasi se tal vedea La sua Licori; se mesta e tacita, Ei pure stavasi mesto, e tacea. Ah! che per barbara sorte funesta D'augel sì caro, bella Licoride, La spoglia esanime solo ti resta, Perchè sì rapido tra noi mortali Un ben trascorre, mentr'è perpetua L'infansta serie de' nostri mali? Vivrà malefico augel rapace Devastatore de' campi aerei, Mentre un sì placido estinto giace! Or la tua querula grave armonia Trista compagna di nenie stebili Rinnuova, o funebre mesta elegia. Ma no; che inutile de' vati è il canto Ove la vaga gentil Licoride Ne adorna il feretro col suo hel pianto. E già l'egregio augel riposa Tra l'ombre amiche, e a quel di Lesbia Accanto assidesi, ombra famosa. Quivi i più nobili cigni canori Gli fan corona, Cotanto onorasi Chi fu nel vivere caro a Licori.

# LA CIVETTA

3

# IL CORVO

# FAVOLA

Lascia per poco, o Lesbia,
La logora finestra,
Onde ti móstri al popolo
Di vanità maestra.
Frena, se il puoi, lo strepito
Di tua loquace bocca,
Onde eterno diluvio
Di vuoti accenti fiocca;
E se quel vano orgoglio
Porgere a te non vieta
L'intollerante orecchio
Ai detti d'un poeta,

Ascolta la mia favola! Degnati udirmi, e poi Alle primiere inezie Tornati pur se vuoi. Di picciol rio sul margine A un nudo salce in vetta Con aria grave stavasi Assisa una Civetta. Dritta talor sul sordido Ispido piè s' ergea, E il lordo ceffo orribile Or qua, or là volgea. Ouivi d'intorno stavansi Augelli a torme a torme Gli atti mirando estatici Dell'animal deforme. V'era l'egizia rondine, Il tordo, il calenzuolo, V'era il fringuel, la passera, E il musico usignuolo. Ben altri mille v'erano Pinti di più colori, Vaghi del limpid'aere

Pennuti abitatori.

A quel gentil drappello Con maestà ridicola Lo smorfioso augello; Su questi or degna volgere I crocei lumi, ed ora Ouello d'inchini amplissimi Prodigamente onora. Della famiglia aligera Schierata in quel contorno Crescea frattanto il numero Alla Civetta intorno. Ed essa ognor più gonfia De' vani suoi trofei. Tratto ciascun credeasi A sospirar per lei. Il fregio dei volatili (Tra se dicea) son'io; E chi vantar potriasi D'un volto eguale al mio? Oh! se la sozza e ruvida Ghiandaja a me d'avanti Mille vedesse struggersi Appassionati amanti;

Oh! come roderebbesi D'invidia e gelosia, Essa che pur pretendere Osa alla gloria mia ! Mentre così lo stolido Augel tra se grandeggia, E con leziose smorfie Si guarda e pavoneggia; Tra i rami ricuoprendosi D' un arboscel fronzuto, Maligno sogguatavalo Un Corvo linguacciuto; E di mirar sdegnandosì In tal caricatura Tra tanti augelli amabili Quell' otrida figura; A che cotanto orgoglio? Disse, e scuoprissi a lei; In quel ruscello specchiati, E mira chi tu sei. A che cotanto orgoglio? Se a tua vergogna e scorno

Sol per burlatti e ridere Noi ti corriamo attorno? Curiositade attiraci Sol di tua forma strana; Sciocca! non farti boria D' un' apparenza vana. Vanne tra gufi e nottole A dominar se vuoi. Ma di follía spettacolo Cessa di farti a noi. Qui tacque il Corvo Ingenuo, E a'suoi veraci detti Feron comune applauso Quei garruli augelletti. Ma con dispetto e rabbia Fuggì gracchiando in fretta E tra fischiate altissime La povera Civetta. Lesbia, se mai rassembrati. Che dirlo io non vorria, D'esser la vera immagine Della Civetta mia, Di lei su i casi medita, E il favellar sincero No, non scordarti, o Lesbia, Del Corvo veritiero.

### SONETTO

Cara alle Grazie, ed a Ciprigna eguale Al volto, al ciglio, al favellar cortese Disciolse al canto il roseo labbro, e oh quale Nell' alme ardor l'amabil Ninfa accese!

La soave armonía più che mortale Allor che il vago Zeffiretto intese Librato in aere sulle placide ale L'irrequíeto mormorar sospese.

Stupì del nuovo insolito portento, E dall'algoso fondo uscito fuori Si stette l'Arno ad ascoltarla intento.

Ritenne il corso ai fuggitivi umori, E innamorato di si bel concento Quasi obliò di dar tributo a Dori.



## SONETTO

D'onde traesti tu si dolce e pura Voce, onde l'egra umanità consoli, Con cui l'anguste vie franca e secura D'ogni terreno immaginar sorvoli?

D'onde i felici armoniosi voli ; Che ascosì all'arte ancor tenesi natura ; Donna immurtal, che al nero oblito t'involi ; A invidia eterna dell'età futura?

Oh lui felice che il possente incanto

Dei cari modi intende, e a tue bell'ire
S'irrita, e plange al tuo soave pianto!

No, non chieda più oltre uman desire; O chieda in terra de celesti il canto Al suon frammisto dell'eterne lire.

# AL SIGNOR

### VINCENZIO MAFFOLI

#### CELEBRE PROPESSORE DI CANTO

Altri canti un bel volto, o al suon dell'armi Con perpetuo adular d' Eroi ragioni, E all'orgoglio dei grandi o venda o doni Misera merce di negletti carmi. Nè seguace d'amor l'ardue e rimote Balze di Pindo e d'Elicona io calco, Nè l'estro mio di barbaro oricalco Al guerriero fragor s'eccita e scuote. La mia cetra diletta, onde potei L'aspre cure talor sopirmi in seno, L' usato plettrosa me si renda, e sieno Sacri a Marroll egregio i carmi miei. Farò che d'Arno entro la curva sponda Suoni con nome eterno al mio concento L'alto Cantor; nè d'avvilir pavento Gli Ascrei tesori e l'Apollinea fronda.

Mercede ai grandi Eroi di Cirra il Dio Dei vati in sen Direce faville accende, E allor che vera laude al merto rende Arrossir non si dee la dotta Clio. Ma già l'ore fugaci il mio pensiero Tratto dal forte immaginar precorre: La soglia è questa ove con vol trascorre La possente armonía dolce e leggero.

Dei canti il figlio ecco s'appressa, e pare Che lui preceda delle Grazie il coro; Di mille plausi al replicar sonoro In bel trionfo il gran Vincenzio appare.

Ecco il plauso cessò; molle quiete Sparge il muto silenzio: le vivaci Mai non use a tacer Ninfe loquaci Pendon dai labbri suoi languide e chete.

E la voce gentil, che dolce ancide, Mentre lor desta in sen gioja e diletto, Furtive fiamme di nascenta affetto Bevono ignare: Amor le guarda, e ride. Ma quei chi fia, che da romita balza Fuggente cala inerme e disadorno, E che fremendo di vergogna e scorno

Al ciel le mani disperato inalza? (\*)

Ve' come al torvo ciglio, alla negletta Ispida chioma, all' atterrito volto, Ve' come ben si mira in lui raccolto Tutto l'orror d'un'immortal vendetta! Questi è il fier Cananeo, che con superba Empia baldanza osò sfidar le stelle; Va pur, mostro crudel, per mano imbelle Sorte di te ben degna il ciel ti serba. Ma deh! perchè su i mali tuoi sospiro, Sisara? ahimè! coi teneri tuoi lai Tanto dolor, tanta pietà mi fai, Che al tuo vicin morir piango, e m'adiro. Forse di un dolce error si offende Iddio? Forse la mia pietà l'irrita e il pianto? No, vede ei ben che d'un soave incanto Necessario tributo è il pianto mio . 1 Ouel di che piacque alla grap mente eterna Di te, Cantor sublime, a noi far dono,

Gli umani affetti a tuo piacer governa.

(\*) Si allude alla toccanto scena, che rappresenta Sisara sconfitto, e che precede la morte di esso.

Vanne, ti disse, e di tua voce al suono

### AL MEDESIMO

### SONETTO

Quando la mia Licari in delce incanto Pender dai labbri tuoi, Marpoli, io miro, E che furtivo puote il tuo bel canto Trarle dal seno aucor qualche sospiro,

Col freddo suo velen mi siede accanto Squallida Gelosia; smanio, deliro, Dell'amante infedel mi lagno, e intanto Con lei, con te, col mio destin n'adiro.

Ma se talor dell' aurea loggia fuori Io l'odo replicar con labbro audace Alcun dei dolci tuoi modi canori,

Sì l'ombra ancor del tuo cantar mi piace, Che il cor si placa, la gentil Licori Più amabil mi rassembra, e torno in pace.

# ALLA CETRA

DТ

# ERMINIA TINDARIDE

#### SONETTO

Cetra immortal, che giaci appo il funesto Sasso, che il fral d'Erminia in seno asconde, E serbi ancor fra l'auree fila intesto Il sacro onor dell'Apollinea fronde;

Mentr' io qui schiudo il varco al duol molesto, Muta stassi tua corda, e non risponde, Se non che un suon da lei flebile e mesto Traggon l'aure inquiete e vagabonde.

Ecco io ti prendo; ah! fino all'ore estreme Sarai tu meco, e in carme egro ed afilito La nostra Erminia piangeremo insieme.

Ma tu resisti? e quai mi stan sugli occhi Cifre fatali?... Ah! che in te leggo scritto: Cetra d'Eminia fui; nessun mi tocchi.

## IN MORTE DELL'IMPERATORE

### LEOPOLDO II.

## SONETTO

D'Augusto al fianco sull'Austriaco lido,
Dal di che il grande avito scettro ei tenne,
Lieta scuotendo le cerulee penne
Volò la Pace a fabbricarsi il nido.

A lei fer plauso con festevol grido
L'unghere madri, la mortal bipenne
Marte sospese, e i lunghi odii trattenne
Lo Sveco, il Russo, e l'Ottomano infido.

Ma poi che al Ren già d'ampie stragi rea La Franca Erinni minacciosa scorse, Timida rifuggì la bella Dea.

Chiamólla invan *Leopoldo*; il mortal velo Spogliando allor l' Eroe di pace, corse Per l'auree tracce a ritrovarla in cielo.

# GIORNO DELLE CENERI

### SONETTO

O tu che in grave aspetto a me le sante Misteriose ceneri presenti, E al corpo fral, che prono è a te d'avante, Il suo principio ed il suo fin rammenti;

Mira con qual'intrepido sembiante Ascolto il suon de' tuoi funesti accenti; Non creder no, ch'io dell'estremo istante L'infausto ad altri sovvenir paventi.

All'annunzio fatal della futura Tomba tremi pur quei che all'ire ascoso Visse finor d'iniqua sorte e dura.

Me sol sgomenta, a me grave e nojoso È il lungo varco che segnò Natura Tra il quinto lustro e il sepocral riposo. Anguill.

# PER L'ISTITUZIONE

# DELLA COMPAGNIA

DELLA

### MISERICORDIA IN PISA

CANZONE

I.

E ognor di stragi e guerra,
Di sangue e di rapine
Risuonerà la sbigottita terra
Tutta coperta delle sue ruine?
Che sei, che sei tu, Gloria,
A prezzo compra di misfatti atroci?
Nel tempio di Memoria
Pur nomi io leggo di guerrier feroci.
Mentre d' umano Eroe le candid' opre
None d' oblivion profonda cuopre!

Giù dall' erta montagna
Così gonfio torrente
Che scende a devastar l'ampia campagna
Fremer da lunge e strepitar si sente;
E il queto ruscelletto;
Che mercè l'onda sua feconda e pura
Tolta al povero letto
Dell'arido terren tempra l'arsura,
E smalta di bei fior l'erbetta verde,
Mormora ignoto, ignoto in mar si perde.

#### ш

O voi, Proavi nostri!

A vostre alte conquiste
Di Clio fann' eco i gloriosi inchiostri.
Sappiam che d'ampie stragi il mondo empiste,
E del valor pisano
Cirno, Sardegna, e la Liguria suona;
Il Siro e l'Affricano
Con memoria d'orror pur ne ragiona;
Voi per opre ammirande illustri e chiari
Riverenti ubbidiro e terre e mari.

Gloria che assai più vale
Rimane ai vostri figli,
Gloria ben più secura e men fatale
Che quella in campo d'affrontar perigli;
Ma dall'aonie Muse
Non otterrà mai forse inno canoro;
A celebrar sol use
La potente grandezza, il fasto e l'oro,
Lasciano l'are di ghirlande ignude
Sacre a beneficenza ed a virtude.

٧

Ah! non fia ver; si renda
A me l'usata cetra,
E a risuonar del vostro nome apprenda,
Saggi figli d'Alfea, la terra e l'etra.
Non parla in vostri petti,
Il so, l'avita ambizion feroce,
Ma generosi affetti
V'infonde in cor d'umanità la voce,
Ed è sol vostra gloria o vostro vanto
Qualche stilla asciugar d'umano pianto.

Veggo sublime gara
In voi di benefici;
Contro il cieco rigor di sorte avara
Porger speme e conforto agl'infelici;
Entro a stanza mendica
L'infermo consolar dai mali oppresso,
La vergine pudica
Sottrarre all'oro del più forte sesso,
Che del bisogno ove i singulti intende,
Ivi sue trame ree dispone e tende:

VII

D'orfano desolato
Protegger l'innocenza,
E con vigili cure in ogni lato
Dissipar lo squallor dell'indigenza;
L'artigiano canuto,
Cui fero inerte alla fatica gli anni
Con genoroso ajuto
Sottrar della miseria ai crudi affanni,
E con man sollevar cauta e sagace
L'occulta povertà che soffre e tace;

### VIII

Sprezzar l'aspre ritorte

Onde sovente è cinto
Il giusto ancor, cui la mendica sorte
Non il delitto in carcer tetro ha spinto;
Ecco gli alti doveri
Che imponeste a voi stessi, anime grandi!
Che di trionfi alteri?
Che d'elmi e scudi e d'affilati brandi?
Deh! periscan, gran Dio, sovra la terra
Le inaugurate idee d'armi e di guerra!

IX

IX
Tuo magnanimo esempio,
Alma Città di Flora,
Qui pur s'imita, ed ha suo culto e tempio
Santa pietà tra queste mura ancora.
Ah! nostre gare antiche
Non fur, Donna regal, simili a questa;
Firenze e Alfea nemiche
Oggi non rende ambizion funesta;
Virtù ne infiamma, e ad emular ci muove
Il magnanimo cor del Tosco Giova.

O avventurosi tempi
Quando parton dal trono
Della beneficenza i primi esempi,
E in uno il padre e il Re congiunti sono!
Sulle soggetti genti
Si spande il raggio di sì chiara luce,
E le più tarde menti
A sfolgorar di bella fiamma induce;
Tal rillettono in ciel gli astri minori
Del Sol centro dei mondi i vivi ardori.

PER L'ELEZIONE DEL SIG. CAV.

### CAMMLLO BORGHI PISANO

IN CONSERVATORE DELLE QUATTRO GRANDI FABBRICHE DI PISA

# SONETTO

Librato in aere sul vigor de'vanni, Il truce insidíoso occhio volgea Ver l'alte moli ond'è superba Alfea L'irrequieto agitator degli anni.

Quivi in mirar de' sùoi furtivi danni Le infauste of the profonde egli godea; E tu per me cadrai, tra se dicea, Trofeo de' vinti barbari tiranni.

De'sacri bronzi intanto al lieto squillo, Là il comun grido alto suonar d'intorno, Qua l'eco udiasi replicar CAMMILLO.

Ben conobbe il gran nome a se fatale L'edace veglio, e d'ira ardendo e scorno, Gridò: son vinto! e si cuoprío coll'ale.

## SONETTO

Oh quale ascolto infra il notturno orrore Grido feral che mi riscuote e desta! Ah non m'inganno io, no, la voce è questa, L'ultima voce, ahimè, d'un'uom che muore!

Per questi il corso rapido dell'ore Con eterna quiete ecco s'arresta; Già nel punto fatal l'ange e funesta Di dubbia eternitade alto terrore.

O morte, o morte, in qual fero sembiante Di spavento e d'orror mostrar ti dei Ad uom che ulula e freme a te davante!

Forse orribil così sempre tu sei?... Morte crudel, quanto da questo istanto Più tremenda diventi agli occhi miei!

#### PER PURBLICA

# RENDIMENTI DI GRAZIE

PER L'ABBONDANZA DELLE RACCOLTE

# SONETTO

Talor sul mondo reo dal'alto trono
Volge il gran Dio lo sguardo minacciante,
Quindi il turbo, la grandine sonante,
Dei venti l'urto ed il mugghiar del tuono.

Ma di pietade un raggio e di perdono Se appar talora nel divin sembiante; Ride natura, e al suo Fattor d'avante Spiega la pompa d'ogni suo bel dono.

Allor di ricche messi adorno e carco Biondeggia il campo, e tu ferace ostenti, Arbor di Palla, il prezioso incarco.

Così speme e terror nel mondo ispira Quel Dio che agli astri impera e agli elementi, Grande nella pietà, grande nell' ira.

#### SOPRA

# LA PASSIONE DI N. S.

## SONETTO I.

Col ferro in alto al duro tronco innante, Ove Gesù gli estremi accenti mosse, Vinta dai raggi del divin sembiante, Morte pensosa e timida fermosse.

Videla irresoluta e vacillante L'alta Giustizia, e dal sopor la scosse; Torcendo il guardo allor, con man tremante La grande ignota vittima percosse.

L'orbe crollò di suo destino in forse, Il di s'estinse, e ferreo sonno eterno Chi già dormía, dall'imo avello sorse.

Ah! qual vita recisi or ben discerno, Gridò quell'empia, e inorridita corse Col grande annunzio a sbigottir l'Inferno.

# SONETTO II.

Appiè del duro tronco ove languía Gesti per trarne dal fatale esiglio, Conscia del gran mistero, immota il ciglio, Premea l'immenso suo dolor Maria.

Le nere ali battendo in giù venía Morte di falce armata il crudo artiglio, E titubante infra la Madre e il Figlio, Qual' è, truce esclamò, la preda mia?

Ma da superna occulta man sospinta Feri l'Uom Dio; la Madre ahi! non più Madre Al suol cadèo d'atro pallor dipinta.

Sbigottì Morte allo spettacol reo, Che, oltre la mente dell'eterno Padre, Due vittime immolate aver credèo.

### SONETTO III.

Al Tempio il vel squarciossi, egra inquieta Gemè natura, i poli ambo tremaro; E innanzi tempo il luminoso e chiaro Raggio si tacque del maggior Pianeta:

Destarsi i padri estinti, e dalla queta Region della morte il capo alzaro; Gli Angeli della pace in lutto amaro Tinser la fronte gloriosa e lieta:

Quando la moribonda estrema voce Muovendo in vetta al Golgota, trafitto Spirò l'uom Dio sulla sanguigna croce.

Fuggissi intanto il rio serpe sconfitto, Seco traendo entro la stigia foce Lo spettro immane del primier delitto.

### ALLA CROCE

### SONETTO

Inclito, augusto, e venerabil Segno, Che in mezzo splendi a mille faci ardenti, Segno trionfator, che angi e sgomenti L'orgoglio atroce del tartareo regno;

Mentre al pietoso cor l'eccidio indegno Del sanguinoso Golgota rammenti, All'atterrito immaginar presenti Il di tremendo dell'eterno sdegno:

Riscosso allor dall'angelica tromba Te in man vedrò del vindice supremo, E fia che il guardo al tuo fulgor soccomba.

Quel giorno, ahimè! d'orror, di lutto estremo, Qual mi ritroverai corvo, o colomba? O Segno augusto, ah! ch'io t'adoro e tremo!

#### PER

### LA SANTISSIMA EUCARISTIA

### SONETTO

Vieni, mi disse, e la caligin densa Da me sgombrò che mortal'occhio appanna, Vieni, disse la Fede, ove di manna Vitale almo tesoro il Giel dispensa.

Dietro la scorta allor che non inganna Schiera vid'io di Serafini immensa Prostrati intorno all'ineffabil Mensa Alto intuonando il sempiterno *'osanna*.

Allora apparve maestosamente Su quella Mersa Augusta agli occhi miei Nell'eterna sua gloria il Dio vivente.

Ma ohimè l'ehe minaocioso accanto a Lei Un Cherubino ripetea sovente: . Vita ai giusti è quel cibo, è morte ai rei!

#### PER LA

### SS. VERGINE DEL CARMELO

### SONETTO

Quando dell'assetata arsa Giudea I mali a ristorar su del Carmelo Lieto mirò qual dono almo del Cielo Candida nube che dal mar sorgea,

In più remoti secoli spingea
Il guardo armato di celeste zelo,
E te, Maria, fra tenebroso velo
Il presago Tesbite antivedea.

Tu sei pur or, che del Carmelo in vetta Poggiando stai dei Cherubin sull'ali, Placida avventurosa nuvoletta.

O vaga nube, il bel virgineo grembo Apri, e versa su i miseri mortali Di tuo celeste umor fulgido nembo.

#### PER

### GIOVANE PREDICATORE

### SONETTO

Quando campion novello in suoi verdi anni Satan dai rostri ad affrontar sen venne, Rise il mostro crudel, de'propri danni Non ben presago, e vincitor si tenne.

Ma poi che aureo parlar trionfo ottenne Sull'arti stigie e i disvelati inganni, Vinto ei fuggissi sulle nere penne 'Tra l'ombre eterne e tra gli eterni affanni.

Tal dell' ebreo Fanciullo un di schernía L'inerme ardir nell'ima valle il forte, Terror di Giuda e di Saul, Golía.

Ma tosto ei cadde; e sull'atroce viso Stava tra il sangue e lo squallor di morte Dipinto ancor lo schernitor sorriso.

Anguill.

#### PER

# SANTA UBALDESCA (\*)

#### SONETTO I.

In queste al ciel dilette amene sponde Ricche dei doni di Vertunno e Flora Spirò la Diva che or tra noi s'onora Le primiere di vita aure gioconde.

Qui con povera verga ai paschi', all'onde Guidò gli armenti, e fanciulletta ancora Celeste amor qui la rapio talora In soavissime estasi profonde.

Ben'a ragion di fiori e fresca erbetta Qui ride il campo, e i frutti suoi nutrica Dolce assiduo spirar di molle auretta.

Mentre su in Cielo ove non puote oblío Stassi Ubaldesca ai voti nostri amica Della sua patria a ragionar con Dio.

(°) S. Ubaldesca nativa e protettrice della Terra di Calcinaja pisana, patria parimente dell'autore.



#### SONETTO IL.

'Te dall'angusta, o Diva, e fragil barca, Allor che scioglie dal natio terreno, Te invoca, e l'Arno ed il vicin Tirreno Il fido marinar securo varca.

Infra gli artigli della cruda Parca Te l'egro invoca al duro letto in seno, E di febril mortifero veleno Sente ogni fibra alleggerita e scarca.

E te con voce gemebonda e fioca, Se nero turbo ad assalir s'appresta La cara messe, il vilanello invoca;

Te invoca, e sgombro d'ogni idea funesta

Ascolta già basso-mugghiante e roca

Fremere altrove la crudel tempesta.

### SONETTO III.

Vidi superbo del temuto flutto Gir torvo l'Arno a flagellar la sponda, E presta minacciar ruina e lutto La ognor crescente irresistibil onda.

Vdi fosca su noi nube profonda

Tuonante alzarsi e il cielo involver tutto
Nunzia d'aspra temposta furibonda
Divoratrice d'ogni estivo frutto.

Udii le madri allor per questi lidi, Meste premendo i pargoletti al seno, Tali alla Diva alzar pietosi gridi:

Mira i perigli del natio terreno, Salva la patria tua... mi volsi, e vidi Placidissimo il fiumo, il ciel sereno.

Total Course

#### MEDESIMO SOGGETTO

### INNO

 ${f M}$ arte intorno a se mi appella, Io per lui carmi non ho; Di una casta Verginella Il trionfo io canterò. Oggi udrà mia patria (e lieta Forse andrà del suo cantor) Nuovo carme, cui ripeta Ogni ninfa, ogni pastor. Fanciulletta era Ubaldesca, E in beltà crescea simil A una rosa intatta e fresca. Cui sorride amico april. Delle brune sue pupille Moderava lo splendor, E smorzava le faville Modestissimo pudor.

Sulla guancia colorita D'un vivace porporin La virtù parea scolpita E sul labbro corallin; Su quel labbro, che sovente A parlar non atto ancor, Inno informe ed innocente Balbettava al suo Signor .. Che al Signor dagli anni primi Volti avea tutti i desir, E desir casti e sublimi Sol quel cor sapea nutrir. L'orgoglioso fanciulletto Cui fe' Dio l'antica età, Quell' Amor che in ogni petto Rio velen stillando va, Di una vittima sì bella Arricchirsi meditò, E ver l'umil verginella Rapidissimo volò. Rozzo pan su' braci ardenti Riponea la Ninfa allor, Cibo dolce agl' innocenti Faticosi genitor.

Già sua preda ei la destina, E n'esulta il Dio profan, Già veloce all'arco inchina La procace ardita man . 8 1A Ma uno sguardo maestoso D'Ubaldesca l'atterrì, E confuso e vergognoso Tender l'arco non ardì. Ratto allor scendea dal cielo Un più amabil fanciullin, Che ravvolto in bianco velo Gia spargendo odor divin . Aurea chioma, al tergo avea Agilissime ali d'or , unde .I E dal volto diffondea in in Immortale aureo splendor. Io del ciel son messaggero, Alla Vergine gridò, Io tua guida nel sentiero Che ti chiama a Dio sarò. Temi, o Ninfa, di costui La spergiura iniqua fè; Dai bugiardi accenti sui Porta lungi il casto piè.

Sua ti vuol l'eterno Dio;
Chi sarà del Dio rival?
Mortal gioja, uman desso
Al suo cenno non preval.
Il lavor lascia imperfetto
Di quel pane, e non temer;
N'avrà cura, io tel prometto
Sovrumano alto poter.
Disse; e lieta, ubbidiente
Ubaldesca lo segui;
E Cupido egro e languente
Gittò l'armi, e disparì.
Colà dove in doppia sede
L'alma Alfèa ridente appar,

Gittò l' armi, e disparì.
Cola dove in doppia sede
L' alma Alfea ridente appar,
Cui divoto il regal piede
Lambe l'Arno e corre al mar;
Nell' albergo doloroso
Ove dolce carità
Porge farmaco pietoso
All' afflitta umanità,
Tra innocenti e caste suore
L' Angioletto la guidò,
E Ubaldesca al suo Signore
Fede eterna ivi giurò.

La tua cella oscura un tempio Diventò d'ogni virtà, E di lei l'augusto esempio Scorta al Ciel per gli altri fu. Là sovente ai cenni sui

Crudo morbo s' arrestò, Là ristoro al labbro altrui L'onda in vin si trasmutò. Sua carriera in santa calma

Ubaldesca ivi compì, E all'amplesso la bell'alma Del suo Nume alfin salì.

Di odorosi zeffiretti
Sul leggiero ventilar
Candidissimi angioletti
Al suo sposo la guidar.
Di lassù più chiara e bella

Che la luce alma del Sol Di lassù la casta Ancella Veglia ancor sul patrio suol.

Quando scende ruinoso Questi campi ad assalir, Essa d'Arno procelloso Frena l'impeto e l'ardir.

Anguill.

La tempesta a lei d'avante Quante volte s'arretrò! E la grandine sonante Che le biade minacciò! O felice, o Vergin pura, Noi corriam supplici a te; Dell'error nell'atra e oscura Notte avvolto è il nostro piè. Deh! sia scorta a noi tua luce Per la via di purità, Che a goder l'uom vil conduce Fortunata eternità. Noi frattanto in questi lidi Are e templi t'ergerem, Ove ognor con lieti gridi Il tuo nome invocherem; Il tuo nome, eco giuliva Cui fan l'aure e l'onde ognor, Il tuo nome, o bella Diva, Dolce al labbro e dolce al cor.

# POESIE INEDITE

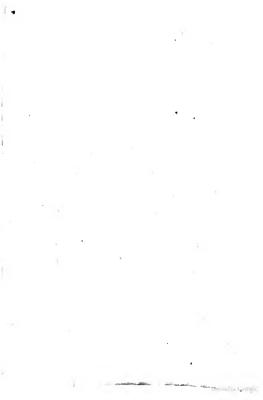

### PER LE NOZZE

### AMATI E MASTIANI

O D E

I.

Alma Diva celeste,
Santa Innocenza! indarno
Nel lembo avvolta dell'argentea veste
Ritrosa altrui ti celi, e vereconda
Or che Imeneo l'aer risuona, e d'Arno
Imen ripete la ricurra sponda,
Se di mille arpe al fremito
S'erge sacro a quel nume inno concorde,
Sacro a te sola un cantico
Temprar vogl'io sull'Apollinee corde.

Ang. 2.

Tu de' primi mortali
Ai bei di sorridesti
Lor vezzeggiando colle placid'ali.
E pria nel nuzíal letto felice
Di te medesma padiglion lor festi,
Indi amorosa ai parti lor nudrice.
Fu allor che latte i rivoli
Corser, micle stillar l'elce e l'alloro,
E gli uomini chiamarono
L' età dell' Innocenza età dell' oro.

Щ.

Ognor fida a tua legge
Guidi Rachel vezzosa
Alla custodia del paterno gregge,
E lei di fiamma al ciel gradita accendi
Tu di Mosè la giovinetta sposa
Dall'insolente mandrian difendi.
Tu dell'agreste talamo
Apri cheta e furtiva i lembi estremi,
E fai che il cor non palpiti
Alla pietosa nuora di Noèmi,

Tu alle Sabine in volto
Purissima splendesti
Quando, seomposto il seno e il crin disciolto,
Intropide affrontar le irate squadre,
E con atti magnanimi ed onesti
Frapporsi osaro infra il consorte e il padre.
Tu presiedesti rigida
Sull' Eurota guerrier duce e maestra
Alle Laconie vergini
Lottanti ignude in militar palestra.

V.

Per te in gentil contrasto
Oppon Cornelia i figli
Ai vuoti segni del femineo fasto.
E tu pur fosti che de'gravi Padri
Curiose a spiar gli alti consigli
Traesti un giorno le Romulee madri;
Onde di lor Papirio
Cauto celando il ver giuoco si feo,
E del fanciul fe' plauso
Alla nobil menzogna il fier Tarpèo.

Tempio per te di pace

È il maritale albergo,
Dolce alimento all'amorosa face:
Tu respingi animosa il duro oltraggio
Della calunnia rea, che assal da tergo,
Sol del tuo volto col pudico raggio.
Son la belta, le grazie
Fregio senza di te caduco e vano;
È lieve soffio d'aura
Tutto l'orgoglio dello spirto umano.

VU.

Or l'angelico viso
Scuopri invocata, o Dea;
Col tuo celeste avvivator sorriso
La Ninfa irraggia a te diletta e cara,
La bella Ninfa ond' è superba Alfea.
Per man la prendi, e lei guidando all' ara,
Siedi al grand' atto pronuba,
In cui represso il virginal rossore,
Per lei s'accresce il novero,
E in un la gloria dell' etrusche nuore.

### VIII.

Tu dell'Alfea Fanciulla
Lieve lieve adombrasti
I bei riposi e la dorata culla.
Col labbro della dolce Genitrice
Lei pargoletta alla virtù guidasti.
Seco poscia te vide il men felice
Algente ciel germanico,
Quando alla Ninfa intemerata e pura
Diè l'Istro altier ricovero
Nel casto grembo di solinghe mura.

### IX.

Ai riti augusti e gravi,
Ivi agli scherzi, ai balli
Non l'eri al fianco no, ma in lei ti stavi;
Ed a ragion; che intatta giovinetta
Albergatrice delle sacre valli
È d' Innocenza la magion diletta.
Ma che? della bell' anima
L'aurea stanza non lasci e il caro nido,
Quando dall'Istro involasi
E riede sospirata al patrio lido.

Nè l'abbandoni allora
Che la tenera mente
Fa nel sentier che ahna Sofia le infiora
Vago tesor di peregrine idee;
Nè allor che il passo inoltra entro il ridente
Regno d'Apollo e dell'Aonie Dee;
Nè allor che terre e popoli
Sovra angusto papiro osserva e noma;
O su i gran casi medita,
E saluta gli Eroi di Grecia e Roma.

#### XI.

Nè allora infin che il guardo
Dolcissimo e vivace,
D'Amor vibrò l'irresistibil dardo
Al Giovin saggio che le miri al fianco.
Ma ormai d'indugio impaziente, audace,
Imen le scinge il vel pudico e bianco:
Già volontaria vittima
S'offre la Ninfa al sacro altar; già vola
Di caro assenso nunzia
Dal roseo labbro la fatal parola.

Compiuto ecco il solenne
Rito onde Imen s' abbella.
Cento Amorini dalle bianche penne
S'aggiran lieti e scherzosetti intorno
Alla tremante ancor vaga Donzella.
Vieni, o gran Dea; quando fia spento il giorno
Tu all' augurato talamo
Fida pur le sarai scorta soave;
Che il tuo nume benefico
Gli arcani d'Imeneo non fugge o pave.

### XIII.

Poi quando l'alba in ciclo
Colle purpuree dita
Sovra gli orrori del notturno velo
I primi rai colorirà del Sole,
Tu il capo della vittima gradita
Corona di papaveri e viole.
Mille ridenti immagini
L' offri al vago pensier mentre riposa,
E a lei già sorta, ingenuo
Sfavilli in volto il tuo color di rosa.

#### AL FORTE DETTO

# IL SALTO DELLA CERVIA

### SONETTO

Rocca insalubre, che solinga e mesta Siedi al piè di scoscesa alpe infeconda, E di Marte stranier dall'ira infesta L'occidental difendi etrusca sponda:

So ben che il raro abitator detesta L'impuro aere letal che ti circonda, E l'assidua cicala, e la molesta Rana gracchiante nella fetid'onda.

Ma che? qual mai vezzosa Ninfa o Dea Per le scabre tue mura i passi or muove, E a me l'occhio digiun molce e ricrea?

Salve, o Rocca felice! In ogni dove Dolce tu a me sarai gradita idea; Per te l'Olimpo or non invidio a Giove.

#### NEL GIORNO

### DE' MORTI

#### SONETTO

Infausto bronzo, che col fremer lento Le tacenti notturne aure funesti, Quai moti, ahimè! nell'alma mia tu desti Di dolor, di pietade, e di spavento!

Taci, o bronzo feral! nel fier momento
Che ogni mio ben rapì così fremesti,
Così al mio pianto rispondendo empiesti
L'aere d'intorno di fioco lamento.

Ma no; quel grido tuo che il cor mi fiede Esprime, ahimè! del lamentar materno Le triste note, e il dimandar mercede.

Pietà, gran Dio! Deh! chiama al sen paterno Quell'alma, e lei nella beata sede La luce inondi del riposo eterno.

#### PER SANTO MARTIRE

IL CORPO DEL QUALE MENTRE TRASPORTAVASI

DA ROMÁ, È TRADIZIONE CHE VENISSE DEL
CONTINUO ACCOMPAGNATO MIRACOLOSAMENTE DA UNA STELLA.

# SONETTO

Fulgida stella, e chi sei tu che a gara Splendi con l'immortal lampa diurna, E del ciel per la volta azzurra e chiara Muovi misteriosa e taciturna?

Hai tu nome fra gli astri, e si rischiara Al tuo dolce brillar l'ombra notturna? O segni sol delle tue pompe avara Fatal sentiero alla mirabil Urna?

Salve, o bell'astro peregrin! Tu l'alma Sei dell'invitto Eroe, ben ti ravviso, Che feo tesor d'incorruttibil palma.

Sei tu, che d'igneo zel raggiando in viso,

Fa: parte in terra alla tua nobil salma
Del fulgor che ti veste in Paradiso.

### PER

### LA PASSIONE

### SONETTO

Mentre in preda al furor della commossa Giudaica plebe il Redentor moría, Tra l'orror d'improvvisa tenebría E il fragor cupo della terra scossa;

Ho vinto, ho vinto! di sua cruda possa

Tutta altera gridar Morte s' udia;

E in truce atto inuman l'asta brandía

Del divin sangue ancor fumante e rossa.

Infrante allor le antiche aspre ritorte D'aurea luce immortal la Grazia cinta Ratta discese dall'eterce porte.

Ecco, esclamò, d'Adam la colpa estinta!

La tua vittoria ov',è ? Rispondi, o Morte,

Morte crudel, sei vincitrice, o vinta?

#### PER LA SOLENNE BENEDIZIONE

### D' UNA NUOVA CAMPANA

### SONETTO

Asperso omai di pura onda lustrale', Per cui d'arcana alta virtù t'investe La gran ministra del poter celeste Misteríosa man sacerdotale,

Levati, o sacro bronzo, e il tuo si deste Fremito armonioso e trionfale, Che portato de' zeffiri sull'ale Rallegri i campi intorno e le foreste.

E se in sembianza mai torbida e fella Osa alle messi insidíar l'atroce Spirito eccitator della procella;

Te ascolti, e dileguandosi veloce
Paventi il suon fatal che lo flagella,
E la voce di Dio nella tua voce.

#### PER

### SACRO ORATORE

#### SONETTO

Certo del ciel sei voce, o in te favelli Vendetta, o pace, o la clemenza, o l'ira; Del ciel sei voce che a salvarne aspira, Sia che l'alme blandisca, o le flagelli.

Se l'agna errante al dolce ovile appelli, Tu sei Favonio che tra i fior sospira; Borea sei tu, che procelloso spira, Se l'insolente iniquità debelli.

T'oda pur l'empio con profan sogghigno, Ma sul vero fatal che lo sgomenta Indarno ei versa il suo livor maligno.

Così truce mastin che dura senta Percossa al fianco, il feritor macigno Con stolta rabbia infellonito addenta .

# SOPRA

# L'ISTESSO SOGGETTO

### SONETTO

Dirò che sceso è dalle vie dell' etra Sulle vittrici labbra di costui Quell'aureo favellar che l'alma altrui Irresistibilmente abbatte e spetra?

Dirò che l'empio ormai per lui s'arretra
Dal calle iniquo de' delitti sui?.
O che soave al favellar di lui
Spirto di pace ogni aspro cor penetra?

Dirò che ognor più luminosa e chiara Emerge, ov'ei da'sacri rostri tuona, L'augusta Fede, e la ragion dell'ara?

Dirò.... Ma che? Sacro Orator, perdona; Il maggior de' tuoi vanti è un' alma avara, Che al tuo parlar sente ammollirsi, e dona.

### SULL' ISTESSO SOGGETTO

PER LA PREDICA

### DEL RISPETTO DELLE CHIESE

#### SONETTO

E questo il tempio augusto e venerando U'nell'alta sua gloria il Nume alberga? Ovver d'osceni armenti antro nefando, Da cui pur vien ch'ogni sozzura emerga?

Sorgi, o Gran Dio, ehe tardi? E sino a quando Immobil fia la tua fulminea verga? Sfrena il represso sdegno, ei l'esecrando De'tuoi, Delubri oltraggiator sommerga.

Disse tuonando alto Orator; sì ardenti Uscian sue voci, e tal pingea lo scempio Pronto a piombar sulla profana setta,

Che udendol, parve alle atterrite genti Vendicatrice dell' offeso Tempio Fischiar per l'aere l'immortal saetta.

# DIANA ED ENDIMIONE

## COMPONIMENTO DRAMMATICO

PER MUSICA

INTERLOCUTORI

Diana Endimione .

La scena rappresenta una deliziosa foresta. Endimione da un lato ché dorne sopra un sasso.

Dia. Mentre sparse per l'ampie campagne
Vanno errando le Ninfe compagne
Dietro l'orma di cervo leggier,
Qual mi tragge fra l'ombre di questa
Taciturna romita foresta
Forza arcana d'ignoto piacer!
O care agli occhi miei
Amiche solitudini gioconde!
Qual tra le opache fronde
Molle auretta s'aggira
Che-flebile sospira — e con soave

Insolito tremor tutta agitando L'inquieta alma mia Me pure invoglia a sospirar? che fia? (1) Ah! che miro? che ardir! Tra i sacri boschi Della Vergin di Delo, audace e stolto Come un uom s'inoltrò? Come profano Le placid'ombre e il casto aer pudico Osò contaminar; nè di Diana Furon bastanti ad atterrir quell' empio L'austere leggi, e d'Atteon lo scempio? Ah!s'uccida l'indegno. (2) Ei dorme! oh come Placido ei dorme!... or che farò? Dovrei Immolarlo così? Mi fa pietade La giovinetta etade, Ouel tranquillo sopor, quell'innocente Sicurezza gentil che in lui ravviso,

Ang. 2.

<sup>(1)</sup> Rimane per breve spaxio di tempo come assorta in una profonda deliziosa contemplazione; indi s' incammina lentamente osservando d'ogni intorno la selva, finchigiunge ad un luogo d'onde in qualche distanza vede Endimione addormentato. S'arresta tutto ad un tratto, ed esclama sdegonosa e confusa:

<sup>(2)</sup> S' avanza frettolosamente sopra Endimione in atto di ferirlo; ma consideratolo da vicino riman sospesa.

Quel bel crin, quel bel labbro, e quel bel viso.
Quai grazie! qual beltà! No, mai non vidi
Più leggiadro garzon; questi occhi miei
Giammai non si fermaro
In oggetto più caro, — il cor giammai
Tal gioja non provo.... Ma che? tranqilla
È questa gioja? Ahimè! quel violento
Moto che in petto io sento
Che vuol dir? di che temo?
Qual tumulto ho nel sangue? E perchè tremo?
Ah! si fugga. All' alma mia

Qual fatale oggetto è questo!
Giusto ciel! perchè in arresto
E sì lento è al moto il piè?
Tra la gioja e tra l'affauno
Io non so se temo o spero;
Ed intanto il cor primiero
Più non trovo io stessa in me.
Si, ridestisi alfine
L'assopita ragion; costui si lasci
Al suo destino, e questi
Al mio riposo infesti — abbandoniamo
Solitarj recessi... Ahimè! potria
Feroce belva innanzi tempo i giorni

Troncar dell' infelice Incauto garzoncello ..... Ed io ne prendo Sì gran cura, e perchè? Dunque vedrassi Ligia così la casta Dea triforme Ad un mortal che dorme? Figlia di Giove, io rigida custode Del virgineo candor, d'amor nemica, Ad Imeneo rubella... Ah! no, gran Genitor, non son più quella. Che dissimulo io più? che più confido Nella debile aita D'impotente virtù, che indarno invoco, D' una virtù che già languisce e muore Sotto un poter del suo poter maggiore? Vincesti, o biondo arcier, più non ti niega Omaggio umil la Diva cacciatrice, E di tue leggi al fatal giogo piega L'indomita finor cruda cervice. Eccomi ai piedi tuoi; tua mi volesti, Son tua, gran Dio; tu che pietoso sei Quanto grande e possente, ai voti arridi D'un cor piagato che mercede implora All'ardor che l'accende e lo divora.

La mia perduta pace
Più non ti chieggo io già,
Non l'aurea libertà
Che a me togliesti.
Tocca il garzon che dorme
Pur d'egual fiamma, o Amor;
Ah! se spietato ha il cor,
Mai non si desti! (3)

Dall'invide palpebre a me si cela
Il fulgor di quei rai! Come soave
Eesser debbe il suo sguardo! Come dolce
Il favellar.... Deh! si risvegli.... Oh Dio!
Tu palpiti, cor mio; — tremar ti sento
Solo all'idea di quel fatal momento. (4)
Ah! si desta. Veggiam (5)
End. Qual sogno! Oh Dei!

E ancor riposa; ancora

<sup>(3)</sup> S'accosta nuovamente ad Endimione, pendendo passionatamente sopra di lui.

<sup>(4)</sup> Endimione fa un moto.

<sup>(5)</sup> Si scosta alquanto, osservando attentamente Endimione che appoco appoco si risveglia.

Che miro? . . . È dessa , è dessa ! (6) Dia. E tu chi sei?

End. Un pastorello io sono; Endimione M'appella il padre, anch' ei pastor.

Dia. E quale

Pensier ti guida in queste selve?

End. In traccia

Delle smarrite agnelle Venia poc' anzi; affaticato e lasso Cerco su questo sasso

Di riposo gustar qualche momento, Ma alfin vinto dal sonno io m' addormento.

E o sonno, o sogno avventuroso!....

Dia. Ebbene, Di qual sogno tu parli?

End.

Eh! non ardisco

A te narrarlo; meco

T'adireresti tu; colpevol forse

Io ti parrei.... Non vedi

Come il rossor m'infiamma?.... Dia. Or via, pastore,

Non paventar.

(6) Da se confuso; indi rivolgendosi, e veggendo Diana.

End.

Non oso, o Ninfa bella, O Dea, qual pur tu sei...:.

Dia.

No, no; favella.

End. Non so se Ninfa o Dea

In sogno a me s' offrì. T' amo, pastor, dicea; Sarai tu mio, pastor. Sì, tutto fuoco allor,

lo rispondea, sì sì.

Dia. ( Udir del sogno il resto

> Ahimè! pavento e bramo: Come mi batte il cor!) Dunque ti disse: io t'amo,

Sarai tu mio, pastor?

End. La Dea dicea così. Era gentil, vezzosa?.... Dia.

Era qual fresca rosa End.

In bel mattin d'april.

Dia. Nera pupilla e nera Avea la chioma?....

End. Ell'era

In tutto a te simil.

Dia. Qual dolce fremito M'invade il sen! Di gioja l'anima Langue e vien men. End. Ahimè! qual tremito, M'invade il sen! Di tema l'anima Langue e vien men. Ah! se dicessi, t'amo Dia. Anch'io, mio bel tesoro. End. Risponderei: t'adoro Son tuo, mio caro ben. Deh! vieni, abbracciami Stringimi al petto, Sola delizia Di questo cor. Vieni, scordiamoci D'ogni altro affetto Tra le ineffabili

Gioje d'amor.

### PER LA SIGNORA

### M. C. ROMANA

### SCHERZO A NACREONTICO

Tutta è adorabile Tutta divina La bella Venere Capitolina. Vaga nel roseo Labbro vermiglio, Nel petto eburneo, Nel bruno ciglio. Ma quel che ogn'anima Conquide e doma Nella bellissima Figlia di Roma, Viepiù che il roseo Labbro vermiglio, Che il petto eburneo, Che il bruno ciglio,

È indefinibile Un non so che, Ch' arte direbbesi, Eppur non è. È quell' ingenua Quella natía Innocentissima Monelleria, Che spesso mirasi Fin dalla culla Render sì amabile L' età fanciulla. Talor se muovesi Quel suo bel ciglio, Se il roseo schiudesi Labbro vermiglio, Di gioja un nettare Nel cor ti fiocca; Ma non quell'occhio Non quella bocca, Benchè vaghissimi Tra cento e cento, Non oprerebbero

Sì bel portento.

Ouel che t'inebria Sai tu cos' è? È indefinibile Un non so che; È certa incognita Dolce magía, È innocentissima Monellería, Di cui modestia Non pur s'appaga Ma in lei trasfondesi, E appar più vaga. Ah! nelle grazie Chi a te somiglia, Del biondo Tevere Vezzosa figlia? Tal forse Venere Spuntò dall' acque, Tal forse Egeria A Numa piacque. Ah! no; di Venere, Hai sol le intatte Guance che vincono La rosa e il latte;

Hai sol quel tenero
Molle sorriso,
Che assorbe in estasi
Di paradiso.
Ma il dolce ingenuo
Vezzo innocente
Che il bel virgineo
Pudor risente,

Ma il guardo nobile Benchè sereno Che ai troppo rapidi Desir pon freno,

A te in retaggio
Dar nol poteo
La sposa indocile
Del Dio Lemnèo.

A Egeria simile
Ti fer' gli Dei;
Tu saggia e amabile
Com' ella sei,

Ma sopracciglio

Non hai com' essa

E il tuono enfatico

Di Dottoressa;

Nè, per propizia Sorte felice. Tu sei d'oracoli Divulgatrice. Se non che estatici Van questi e quelli, Come ad oracolo, Quando favelli. È allor che sfuggonti Mille natíe Innocentissime Monellerie. Tutte festevoli Ma perigliose, Che spine ascondono Infra le rose. È allor che tacito Sorge un romore, Un moto, un fremito Ammiratore, Chi approva, e lihero Con guardo audace Te spia, chi timido Sogguata e tace.

Con voce unanime
S' ascolta intanto
Ciascun ripetere
Per ogni canto,
Tutta è adorabile,
Tutta divina
La bella Venere
Capitolina.

### ALLA MEDESIMA

## SONETTO

Errai, nol niego, allor che audace offrirti Debil carme profan scherzando osai, E cantar tuo bel volto e i divi rai Su cetra intesta d'Acidalii mirti.

Tu che fuggendo le mondane sirti, Egregia Donna, al Ciel poggiando vai, La sol concenti a te condegni avrai Dall'arpe eterne de' beati spirti.

Ecco io taccio, m'atterro, e nel tuo viso I rai di tua bell'alma al vulgo ignoti Adoro, e un lampo in te di paradiso.

E all'agil fantasía frenando i moti Da tutta luce omai vinto e conquiso, Carmi non t'offro io no, ma incensi e voti.

### AL SONNO

Tu per cui nome hanno e grido Le cimmerie opache grotte, Almo Dio, compagno fido Del silenzio della notte; D'ogni cura dolorosa Dolce oblio, ristoro e calma, Per cui sol respira e posa L'agitata umana salma; Vieni, o Sonno! A me le piume Volgi omai per l'aer bruno: Vieni, e inebria del tuo Nume L'occhio cupido e digiuno. Nella notte in mille modi, Mentre il mondo avvinto tieni, Chiamo io te, ma tu non m'odi, Riede il giorno, e tu non vieni.

Tu di rigido marito Chiuder sai le ciglia accorte, Mentre cede a estranio invito La men rigida Consorte. Tu di Ninfe impazienti Secondando i furti amici . Premi gli occhi annosi e lenti Alle austere genitrici Tu di lagrime segreté Le pupille umide e gravi Col propizio umor di Lete Agli amanti astergi e lavi. Tu lo schiavo in sue ritorte Trovi, e in lui di forze scemo Del flagel tu sei più forte Che il richiama al duro remo. lo sol dunque, amico Dio, Tua presenza indarno invoco? Deh! mi di'dove poss' io Rintracciarti almen per poco. Me infelice! In prose e in rime Te ricerco, ov'esser dei; V'è la noja che m'opprime,

Ma, crudel, tu non vi sei.

Deh! se ognor soggette sieno Ai tuoi dritti venerandi, Quando il giuoco in lor vien meno, Le anticamere de grandi; Deh! se niuno osi insolente Contrastar le tue ragioni, Quando siedi presidente A scientifiche questioni; Del tuo nume ognor ripiena Deh! se a te consacri ogni atto L'alma Turba Duodena Ch' ha in custodia il gran BURATTO; Vieni, o Sonno; a me d'avante, Finchè rieda il nuovo die Offri schiera folleggiante Di leggiadre fantasie. Se goder così mi lice D'un giocondo e dolce oblio Io sarò per te felice Parte almen del viver mio. T' arderò mille epigrammi, E sciarrate senza fine, E purissimi anagrammi, E le Prose fiorentine ...

Una scelta di Commedie Di sapor tutto tedesco Vuo'immolarti, e di Tragedie Scritte in bel gergo Alfieresco. Al tuo genio avrai conforme Olocausto; in abbondanza Avrai piani di riforme, E sistemi di finanza. Mille avrai Romanzi e Storie, Panegirici e Sermoni, Accademiche Memorie, Cicalate e Prolusioni. Ben mille altre io ti prometto Preziose opre cotali, Cui fia giunto un gruppo eletto Di gazzette e di giornali. Ma che fu? già l'alma sente L'aureo nume del riposo; Tanto fu per lui possente Lo scongiuro affettuoso! Salve, o Sonno!... io vengo meno; Ecco già più mio non sono; Ti ringrazio.... e nel tuo seno Dolcemente io m'abbandono.

#### PER

### VIRTUOSA DI CANTO

Pera quel torbido Genio funébre Che invaso l'anima Da cupa febre, Il socco italico illes li Gajo, leggiero Di nenie flebili Lordò primiero. Per lui l'amabile Gioja natía, vaigs Gli schierzi ingenui Perde Talía Per lui, se il misero De' mali suri Per poco scordasi, Trova gli altrui.

E almen chiedessero Di duol tributo Le angoscie classiche D' Oreste, e Bruto! Ma che tra sordide Sdrucite lane Volgar miseria Che chiede pane Osi con lurido Sembiante ed atro Farsi spettacolo Fin sul teatro, Tu il soffri, o Italia! E donde viene Tanta ignominia Di Melpomene? Certo dall'Erebo In tristo ammanto Sbucasti, o lugubre Genio del pianto. Tu .... ma qual palpito Nuovo in me sento? Qual l'alma fiedemi

Dolce lamento?

Sei tu che m'agiti, Docil canora . Voce flessanime Di LEONORA (\*). Per te le massime Severe oblio; Onta ho di piangere, Ma piango anch' io. Ah! di mie lagrime Sola hai tu vanto, O inimitabile Figlia del canto. Allor che in abito Di giovinetto · Scendi nel carcere Del tuo diletto; Allor che in tenero Suon lusinghiero Fai forza al vigile Custode fèro,

<sup>(°)</sup> Allusione alla parte di Leonora nel dramma fiebilissimo che porta quel nome, e che è stato posto in musica dal sig. maestro Paer, come pure dal sig. Mayr, ma sotto il titolo d'amor conjugale.

E traggi libero
Dall'aspre porte
Il quasi esanime
Fedel consorte,
E chi l'immagine
In te non scerne
D'Orfeo che penetra
Le valli inferne,
E con l'armonica
Voce ritoglie
Al crudo Tenaro
L'estinta moglie?

### PER

## MONACA

# ODE

 ${
m V}$ ieni vieni, o illustre e bella Verginella; O del reo mondo fallace Vincitrice generosa, Ti riposa Nell'asilo della pace. Vieni: indarno in sì bel giorno Qui d'intorno Mesto echeggia il pianto altrui: Il sospir dolce amoroso Dello Sposo Sol tu ascolti e corri a lui. Ecco ormai securo e fido Il tuo nido, O purissima colomba. Qui beata ognor vivrai, Troverai Qui l' albergo e qui la tomba.

Quando sorge atra e funesta La tempesta Al soffiar di Borea insano, Che tutt'agita del mondo Il profondo Voracissimo oceano: Tu dal lido u'il Ciel ti scorse Vedrai forse Più d' un naufrago naviglio; Ma di lagrima tranquilla Qualche stilla Sol farai cader dal ciglio. Che serena e in santa calma Sarà l'alma: E frammezzo ai nembi al tuono Respirando aura quieta, Dirai lieta:

Grazie, o Ciel, qui salva io sono. Questo è il monte, ove s'ammanta Ogni pianta Di perenne alma verzura; Ove olezza il vapor denso Dell'incenso,

E di mirra eletta e pura.

S'ode qui del mondo cieco L'ultim'eco, I dogliosi ultimi accenti; Qui s'ascoltano i primieri Lusinghieri Dell' Empiro aurei concenti. Quanto, oh quanto avventurosa È la Sposa Del divin celeste Amore, Che nel talamo beato Illihato Serba il bel virgineo fiore! Dando rapida le spalle Alla valle Delle lagrime e de' mali, Scorda il mondo, e dessa ancora In brev'ora Obliata è da' mortali. Ma di lei l'eterna gioja Trista noja Mai non turba, e il caro Sposo Tutta l'occupa la mente Dolcemente

Nel travaglio e nel riposo.

Ella dorme, e un Angioletto Presso al letto Sta vegliando, e lieve lieve Baci liba dalla bella Verginella, E i dolci aliti riceve . Ella dorme, e un sogno vago Con.l' immago S' offre a lei del suo Diletto, E le par che tutto ansante, Palpitante, Ei le batta in mezzo al petto. E le dica: apri, o vezzosa Casta Sposa, Apri a me quel tuo bel core, Poichè il mio cogli atti onesti Tu schiudesti E col guardo feritore. Dalla molle e placid'estasi Ella destasi Di tai voci al dolce fremito, E le viscere un lievissimo Soavissimo

Le commove ignoto tremito.

Sorge ratta, e cerca e chiede Per mercede Chi le additi il caro bene, Il suo Dio, che il cor le vinse, E lo strinse D'insolubili catene. Langue amando, e appoco appoco Cede al fuoco Che l'accende e la divora; Già disgombra il mortal velo, Già nel cielo Spunta a lei l'eterna aurora. Dello Sposo ecco vien meno Nel bel seno Ove scorta amor le feo. D'inni intanto Olimpo echeggia.

E festeggia L'ineffabile imeneo.

# PER LA TRIENNALE ILLUMINAZIONE DI PISA. NELLA PESTA

# DI S. RANIERI

Dell' anno 1807.

### SONETTO

Vidi RANIER, mentre le arcane e meste Ombre per l'ampio ciel notte stendea; Vidi che cinto di cerulea veste Su nube candidissima sedea.

Di santo amor, di gioja alma celeste Brillava in volto, e la gran madre Alfea Con l'immortal di nembi e di tempeste Serenatrice man benedicea.

Repente allor di Iuce un aureo nembo Piovve, e dal nostro ciel crucçiosa in viso Notte ritrasse il tenebroso lembo.

Allor raggiando d'ineffabil riso Diè un lampo Alfea dal suo ricurvo grembo, Un lampo emulator del Paradiso.

#### PER LA FESTA

DEL

### CORPUS DOMINI

# SONETTO

- Dal tuon precorso e dal balen scendea Quaggiuso un dì l'Eterno; il firmamento Sotto i suoi piè curvavasi; ei muovea Sulle penne de'turbini e del vento.
- E colli e monti in suo passaggio ardea, Prostrava al suol cento nemici e cento; E giusto e grande di regnar godea In mezzo alle minacce e lo spavento.
- Ond' è che amor spirante agli occhi miei S' offre or qual Dio su mansueto trono, E son perdono e pace i suoi trofei?
- O Dio d'amor, di pace, e di perdono! Sei men tremendo il so, ma grande or sei Qual fosti un dì tra le tempeste e il tuono.

#### PER CELEBRE

## VIRTUOSA DI MUSICA

### CAPRICCIO ANA CREONTICO

 ${
m T}_{
m u}$  cui dee l'itala scena Sì gran parte del suo vanto, O vaghissima Sirena, Che dirò del tuo bel canto? Dirò pur che il canto uguaglia D'Anfion per cui si sa, Che un di surse alta muraglia Che cingeva una Città? Ch' ei somiglia dirò forse Quel d'Orfeo, che avea potere Di cambiar natura all'Orse, Alle Tigri, alle Pantere? Ma non veggo a te d'intorno Muover sassi allor che canti, E le bestie d'oggigiorno Restan bestie come avanti.

Dirò forse che apprendesti In cantar tanta eccellenza Dal rotar delle celesti Sfere armoniche in cadenza? Ah! che gli astri or muti vanno Percorrendo i calli obliqui, O i mortali oggi non hanno Più gli orecchi degli antiqui. Deh! sbandiscansi cotali Fole ormai rancide e stolte, O lasciamle ai collegiali Ed ai vati da Raccolte. Onde avvien ch' anima e vita Lo spettacolo notturno Tanta prende, o sii vestita Tu del socco, o del coturno? Un tuo sguardo, un tuo sorriso Vezzosissima ADELAIDE. Cangierebbe in lieto Eliso La più inospita Tebaide. Dalle chiome, dalla bocca, Dal bel sen, dagli occhi teneri Incessante un nembo fiocca D'amorin, di grazie, e veneri. Son tuoi scherzi e i tuoi sospiri Cari al paro, e sempre piaci Se folleggi, se t'adiri, Quando canti e quando taci. Che se cessa il labbro dolce Dalle note lusinghiere, Parla il guardo, e ancide e molce Col tormento e col piacere. Qual da nube ond' acre scocchi Stral che abbatta altero culmine, Tal vien fuor da' tuoi begli occhi Indiviso il lampo e il fulmine. Del tuo sesso invidia e vanto, O ADELAIDE, e chi fia mai Che resista al doppio incanto Di tua voce e de' tuoi rai?

Pur v'è alcun d'ottusi sensi Che con stolida empietà Te dileggia, e nega incensi Alla tua divinità. Ma che importa se spacciato

Vien da lingua temeraria
Che il tuo canto è punteggiato
Alla foggia lapidaria?

Dica pure un bell'ingegno Tra i filosofi di piazza Che tu passi ognora il segno Troppo seria, o troppo pazza. Dell'altrui livor mordace Non curarti, e a scherno il piglia; Segui a far quel che ti piace, Che fai sempre a maraviglia. Non sai tu che pur si trova Chi con folle petulanza Fin la Vener di Canova Di biasmare ha qui baldanza? Non è invidia, nè irascibile Contro l'opra portentosa; È prurito inestinguibile Di garrir su qualche cosa: Chè Firenze parlar vuole, Fosser' anco in questi liti Sottoposte le parole Ai Diritti Riuniti. Ouindi avvien che mentre applaude Al gran Genio Italia, Europa, Dando a lui la prima laude Infra gli emuli di Scopa;

Ang. 2.

Mentre al caro antico nido Oggi reduce, si tiene Dubbia ancor la Dea di Gnido Tra Canova e Cleomene (\*); Chi censura in lei le pome Del bel petto, ritondette, E discordi appunto come Due Signore amiche strette; Chi quel vel che al guardo intoppo Il pensier già non arresta; Chi le dita aguzze troppo, Chi la mossa della testa.. Altri osserva ivi posposto Al roman lo stile achèo, E che il marmo in certo posto Troppo tien del Colisèo. Perchè pria non apprendesti, O Canova, i lor precetti? Fatto cosa non avresti

Sì ripiena di difetti.

<sup>(&#</sup>x27;) L'antica Venere Medicea è opera di questo insigne greco scultore.

Che difetti? Io non saprei,
Fuor che un solo, il lei trovarne;
Deh! perchè di marmo sei,
Bella Ninfa, e non di carne?
Addlaide, ah! scusa il volo
Dell'instabil fantasia,
A cui spinta ella fu solo
Dal poter d'analogía.
Come te la nuova Venere
Soffre qui le ingiurie sue;
Ma ciascuna nel suo genere
Incantate tutt' e due.



# INDICE

| L' Ame     | a     | sentimento. |      |      |          | Ad   |      | Erminia |     |      | Tindaride |     |     |                   |
|------------|-------|-------------|------|------|----------|------|------|---------|-----|------|-----------|-----|-----|-------------------|
| P. A.      |       |             |      |      |          |      |      |         |     |      |           |     | Pa  | g. 5              |
| A Fille    | •     |             | ٠.   |      |          |      |      | ٠.      |     |      |           | _   |     | 10                |
| Il Capo-   | ď     | lnn         | 0.   | 1.   | Fill     | e.   |      |         |     |      |           |     |     | 12                |
| A Vener    | e . I | Per         | ma   | lat  | tia      | di . | Fill | e.      | ٠.  | ٠.   | ٠.        | ٠.  | -   | 18                |
| A' miei p  | rim   | i v         | ersi | .s   | опе      | tto  |      | _       | Τ.  | _    |           |     |     | 21                |
| Sonetto .  |       | ٠.          |      | 4    | _        | _    | _    | 二       | Ť   | Ť    | Ť         |     | _   | 0.0               |
| A Imené    | o .   | -           | -    |      |          |      |      |         |     | _    |           |     | _   | 23                |
| Sonetti .  |       | ÷           | ÷    | ÷    | ÷        | ÷    | ÷    | ·       | ·   | •    | •         | •   | 1   | -0                |
| Ad Arge    | ne e  | he          | pia  | nee  | al       | la   | etti | urā     | de  | ic   | 201       | · Z | 777 | 3-1               |
| la Ger     | usa   | len         | ime  | lil  | here     | ila. | ٠.٠  | ne      | 110 |      | 4/1.21    | ,   | 11. | ae <sub>t</sub> . |
| Al nome    | di    | • •         | • \$ | one  | tta      |      | ٠.   | nic.    | *** | • •  | •         | •   | •   | 29                |
| La Moda    | ,     |             |      | one  | ***      | •    | •    | •       | •   | •    | •         | •   | •   |                   |
| A Clori    |       | •           |      | ,    | <i>.</i> |      | .;.  | :       | •   | •    | :         |     |     | 3д                |
| Camara     | · ne  | 4           | veu  | 100  | au       |      | zıcı | ını     | re  | rsı  | de        | ur. | Aut |                   |
| Sonetto    | ٠.    | ٠.          | •    | •    | ٠        | ٠    | ٠    | •       | •   | •    | •         | •   |     | 36                |
| Per Nozz   | e     | Son         | etto | ٠.   |          | •    | ٠    | •       | •   | •    | •         |     |     | 37                |
| I costumi  | de    | i P         | olei | ıtoj | agi      |      |      |         |     |      |           |     |     | 38                |
| A Clori n  | rel s | ио          | gio  | mo   | na       | tal  | izio |         | Son | ette | ٠.        |     |     | 45                |
| Al Canar   | ino   | di          | Nic  | e.   | Son      | ett  | ο.   |         |     |      |           |     |     | 46                |
| Sonetti .  |       |             |      |      |          |      |      |         |     |      |           |     | 47  | 48                |
| Il sospira |       |             |      |      |          |      |      |         |     |      |           |     |     | 49                |
| A Clori .  |       |             |      | Ċ    | Ī        | ·    | •    | •       | •   | ٠    | •         | •   | •   | 53                |
| L' Amore   | de    | Pe          | eti  | Ċ    | •        | ٠    | •    | •       | •   | •    | •         | •   | •   |                   |
| . 42       | ,     |             |      | •    | •        | •    | •    | •       | •   |      |           |     |     | 55                |

| Alla Tempesta                                        | 60  |
|------------------------------------------------------|-----|
| La Viola                                             | 62  |
| A Fille                                              | 64  |
|                                                      | 67  |
| Epitalamio                                           | 70  |
| Il Ritratto                                          | 76  |
| In morte di un Pappagallo                            | 81  |
|                                                      | 84  |
| Sonetti                                              | 90  |
| Al Signor Vincensio Maffoli                          | 91  |
| Al medesimo . Sonetto                                | 94  |
| Alla Cetra di Erminia Tindaride. Sonetto             | 95  |
| In morte dell'Imperatore Leopoldo II. Sonetto .      | 96  |
| Nel giorno delle Ceneri . Sonetto                    | 97  |
| Per l'istituzione della Compagnia della Misericordia |     |
| Pisa . Canzone                                       | 98  |
| Per l'elezione del Sig. Cav. Cammillo Borghi Pisa    | ano |
| in Conservatore delle quattro Fabbriche di Pis       | sa. |
| Sonetto                                              | 04  |
| Sonetto                                              | 105 |
| Per pubblici rendimenti di grazie per l'abbonda      | nze |
| delle raccolte . Sonetto                             | 106 |
|                                                      | 109 |
| Alla Croce. Sonetto                                  | 110 |
|                                                      | 111 |
| Per la SS. Vergine del Carmelo . Sonetto             | 111 |
| Per giovane Predicatore, Sonetto                     | 113 |
| Per Santa Ubaldesca. Sonetti 114 115                 | 116 |
|                                                      | 117 |
|                                                      |     |

## POESIE INEDITE

| Per le nozze Amati e Mastiani. Ode        |     |    | Pag | į. I |
|-------------------------------------------|-----|----|-----|------|
| Al Forte detto il salto della Cervia . Se | nel | lo | _   | _ 8  |
| Nel giorno de' morti . Sonetto            | ٠.  |    |     | 9    |
| Per Santo Martire . Sonetto               |     |    |     |      |
| Per la Passione . Sonetto                 |     |    |     | 11   |
| Per la benedizione d' una nuova Camp      |     |    |     |      |
| Per sacro Oratore. Sonetto                |     |    |     | 13   |
| Sopra l'intesso soggetto. Sonetto         |     |    |     | 14   |
| Sull' istesso soggetto, per la predica    |     |    |     | alle |
| Chiese . Sonetto                          |     |    |     | τ5   |
| Componimento drammatico                   |     |    |     | 16   |
| Per la sig. M. C. Romana. Scherso A       |     |    |     | 24   |
| Alla medesima . Sonetto                   |     |    |     | 30   |
| Al Sonno                                  |     |    |     | 31   |
| Per virtuosa di canto                     |     |    |     | 35   |
| Per Monaca. Ode                           |     |    |     | 39   |
| Per la festa di S. Ranieri . Sonetto .    |     |    |     | 44   |
| Per la festa del Corpusdomini . Sonetto   |     |    |     |      |
| Per celebre Virtuosa di Musica. Cap       |     |    |     |      |
| tico                                      |     |    |     |      |

0056 53681